



| COLLOG |                  |
|--------|------------------|
|        | 1 1 22/402 00 07 |
| BID    | L 1 PW/1039985   |
| ORD.   | A                |
| INV.   | PRE10958         |
| BC     |                  |
| NOTE   |                  |

1355 M

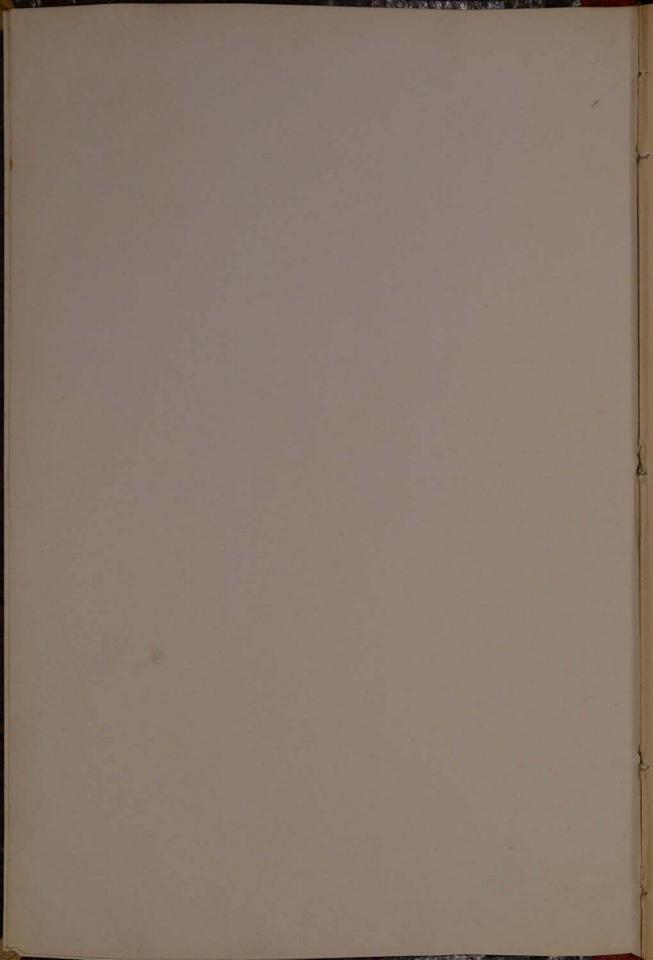

## UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI milhio

## STORIA DELLE COLONIE

DIRITTO E POLITICA COLONIALE

Prof. ENRICO CATELLANI



PAVIA

Premiato Stab. Tipo-Litografico Succ. Bruni

DHEUD

## STORIA DELLE COLONIE

DINITION E POLITICA COLONIALE

Prot BURICO CATELLANLE

Veniversità Commerciale Suigi Bousni anno 1910-911

Storia delle colonie e diritto e politica coloniale.

Jui pero coloniale francese.

Il fenomino coloniale nella storia contemporanca. Cause politiche; cause economiche e demografiche . Indirirro ed elementi del suo studio. L'impero coloniale francese.

dà Effetti delle lotte religiose. La mova politica coloniale.

La politica coloniale francese dal 1610 al 1715. Smigi XIII e Richelieu. Inigi XIV's Colbert. Berolite subite col trattato di Ubtrecht e loro conseguenze per l'avvenire dei possedimenti francesi d'America.

Il regno di Inigi XV. La perdita dei possedimenti americani Fortuna amministrativa e militare e sconfitta diplomatica in India. Conseguinze dell'intervento in favore delle evlonie inglia d'America contro la Jran Bretagna, nella politica colo midle e nella pritica interna francese. Avanzi dell'impero perduto e more iniziative alla vitgilia della Givi! vaione.

Nnovi ordinamenti del periodo rivoluzionario. Le istituzio ni rappresentative e l'applicazione contrastata della Dichiarario ne dei diritti dell'nomo e del cittadino. La lotta colla Gran Bretagna; sue fasi, vicende e risultati. La perdita del dominio del mare e delle colonie. I trattati di Parigi del 1814 e del 1815 e l'Atto finale del Congresso di Cienna.

La distaurazione. Nuovi aspetti del Problema coloniale: il governo delle dipendenze; il regime amministrativo e il regime Leonomico. Cause economiche della aspirazione francese a miori domini extraeuropei. La spedizione di Algeri da Monarchia brleauese e il secondo impero; loro contributi al dominio colonia li francese. Effetti della sopravvivenza di quel dominio alla querra franco-germanica.

Conseguenze della querra del 1870, sulla economia naziona le francese, sulla politica dogoniale e sul regime economies delle Colonie. Conseguenze della guerra sul movo imperialismo francese. Espansione coloniale in Africa, in Asia ed in beca nia. La riconciliazione anglo-francese; gli secordi del 8 Aprile 1904 e le conseguenze derivate da quelli sul valore esulla sieurezza della Francia come potenza mondiale.

L'Impero coloniale francese. Il suo governo. Il Ministe ro delle Colonie. La funzione legislatiba. Poteri esercita ti nella Metropoli e nelle Colonie. Slementi d'autono mia. Poteri locali. Sviluppo degli ordinamenti mu micipali –

I protettorati. Loro specie. Condizioni costituzionali dell'acquisto. Modi di cooperazione delle due Sovranita Il regime finanziario dei prossedimenti francesi; entrate e spese; servizi locali; bilanci; controllo finanziario.

Il regime fondiario: Le terre vaeanti e le concessioni. Il popolamento. La colonizzazione libera e i suoi vari elementi. La colonizzazione penifenziaria: sue specie e suoi risultati.

Il regime doganale, fino alla legge dell'11 Gennaio 1892. Il regime doganale dopo la legge del 1892. Escessioni di tariffa e ordinamento dell' betroi de Mer. La difesa. Ordinamento, reelutamento, quadri e disto eamento delle truppe eoloniali. La guestione della forsa nera; sua importanza e polemiche relative al suo ordinamento e al suo uso.

Elementi di instabilità dell'ordinamento economico. Critiche del regime doganale e di quello fiscale. L'Abfii cio coloniale, il sistemo bancario e il credito de vie ed i messi di comunicazione. Il regime sanitario, la beneficenza e i culti.

Sistruzione pubblica nelle colonie prin autiche e in quelle più recenti. Problemi che vi si connettono. La pre parazione intellettuale e tecnica dei coloni. L'eleva, mento intellettuale e morrale degli indigerii. Sinsegnamento terrico e l'assimilazione degli indi.

geni meomineista dalla trasformazione della loro vita decuomica.

Diritto francese uniforme e diritti particolari vigenti nelle Colonie. Diritto civile e penale vigente per i cittadini. francesi e per gli assimilati. Diritto vigente per eli in digerii. La procedura. La magistratura coloniale. I progetti di riforma.

Interdipendinza delle region europee ed africano pertinenti al bacino del Mediterranco. L'Algeria primo della spedizione francese del 1830. Cause ed occasione della spedizione. La conquista e l'espausione del dominio. La propuizrazione politica.

Caratteri provinciali e caratteri eoloniali del Governo. dell'Algeria. La rappresentonza parlamentare. L'el legazioni. Valore economico e sviluppo agricolo e commer ciale. Le minière ; la viabilità. Gli indigeni e la questione morgeno.

La Cunisia, Il regime del protettorato. Modificazioni derivateur nel governo dello Stato, nelle Amministrazioni le cali e rella amministrazione della giustizia. Le sistituzio ni rappresentative. L'inaure dello Stato; sviluppo econo, nico del paese, commercio internazionale. Gli stranieri in Emisia; gli Italiani e le consenzioni del 1834 et del 96.

La penetrazione africona del dominio francese val l'Algeria. Il Pahara e il Guolan. Gli accordi per la part

tizione delle sfere di influenza. L'importanza dell'Impre sa del Kadai. Effetti sullo <u>hinterland</u> della Cripolifania. La frontiera occidentale della Cripolifania e la minae cia delle sue vie carovaniere.

Il Moroceo e la politica francese. Gli accordi anglo france dell'Aprile e Ispano-francese dell'Ottobre 1904. Gli interessi economici stranicri al Maroceo; b'ingerenza germa nica e la Conferenza di Algeriras. Limitato reconoscimento di na na condizione privilegiata alla Francia ed alla Spagna nel Maroceo. Il dissidio franco-hedeseo e l'accordo del 19 febbraio 1909 La spedizione spagnoba e l'accordo ispano-marocenino del 17 novembre 1910. Sviluppo della preponderanza francese.

Librica sceidentale francese. Ivoluppo del dominio lungo il litorale e penetrazione e collegiamento dei terri Aori nell'interno. Partizione delle sfere di influenza ed applicazione delle relative Ronvenzioni. Ordinamento del dominio: governo generale, governi particolari. Conduzione finduzionia; conduzione economica. Poduca rione degli indegeni. Sistema delle comunicazioni e dei trasporti.

La guertione diberiona: antecedenti; aspiraçio ni francesi. Le convenzioni della Francia con la Republica di Liberia del 1892, del 1907 e il protocol lo di delimitazione del 1910. L'ingerenza degli Itati Uniti.

L'Africa Equatoriale francese. Formazione Aerri Aoriale. d'apporti es Congo Belga e riserve eventuali di sovranità. Brdinamento; autonomia di gorrerno eolonia le è decentramento amministrativo. Condezioni finanzia rie. Isteleppo economico; riformo del sistema delle con ressioni.

XXII

La Prossedimenti francesi dell' Becano Indiano.
La Princione; successi della politica della popolazione ed insuccessi recenti della politica economica; cause del la decadeura. Madagascar; il popolamento; la colonizione e il dominio degli Hoovas; interruzione della loro opera. I diritti della Trancia; le faii della conquista. Il protettorato; l'annessione. I opravviventa del sistema della protettorato nel Governo locale. Condizione finanziaria. El ementi di prosperita economica. Pisaltati consegniti e preparazione di risultati futuri.

Dessedimenti della Fornalia ed interessi francesi in Estiopia. Storia dei rapporti francesi edu quelle regioni durante l'ultimo secolo. I prossedimenti at fuali; governo; amministrazione e valore economica. Il porto di Gibnti e la Ferrovia Etiopica. Vicende del l'Impresa. La convenzione del 13 dicembre 1906 tra la Francia, l'Italia e la Gran Bretagna. Importanza commerciale della Ferrovia Etiopica ed importanza imperiale del porto di Gibnti.

S'India francese. I possedimenti ricuperati per effetto del Crattato di Versailles del 3 Tettembre 1983.

Probazione. Condizione finanziaria. Commercio. Costituzione prolitica. Limiti della sovranita francese. Rapporti di vicinoto con l'India Britannica. Il diritto di estradizione e la assistenza intercoloniale. Il caso Ciaru-Ciandra-Roy del 1908; il caso Lavarllar del 1910 e la sentenza del 25 febbraio 1911 del Cribunale ar bitrale dell' fja.

L'Indoeine francese. Frimi rapporti eau la francese: il trattato di Versailles del 28 Novembre 1989. Il eouflitto fra la Francia, la Gragua e l'Annalu del 1856; la predizione franco-spagnola. Il trattato del 5 giugno 1862 e l'aeguisto della Cocincina. El trattato del 15 Marzo 1874 e la protezione francese sull'Annam. Il trattato del 6 finano 1884; l'aeguisto del Confino e il firotettorato sull'Annam. L'ordinamento politico L'unione indocinese; i territori di diretto domi mio: i protettorati. Politica leonomica e sociale. Il problema indigeno.

La politica della Francia sulle regioni vicine ai suoi domini indocinesi. Rapporti col Siam. Il trat tato Montigny del 1856. I conslitti per il lambodge e per il Lados. Le convenzione del 1863 e del 1867. Il trattato Anglo-francese del 1896 e i trattati franco-sia mesi del 1893 è del 1807. Conohi ione degli stranieri ed esponsione sconomica della Francia nel Siam. Influenta francese melle Grovneie meridionali della Cina. La politica ferrovisia.

I possedimenti d'Australaria. La mova Paledo ma e le sue dipendenze. Valore economies e valo re coloniale come sede di un gruppo di popolamento europeo. La colonizrazione printemiaria, la colo mizrazione libera. Le autonomic. La condizione degli indigeni. Le industrie agricole; il sottosurlo. Vicende recenti dello sviluppo economico e del commor eio- gli Stabilimenti francesi d'Oceania. Valore attuale e valore futuro un rapporto con la crescute importanza dell'Oceano Pacifico mella politica in Aerusjonale.

L'espansione e i contracti in secania e in Ame rica. Le Nuove Ebridi. La gruen del condomi mio; la sua organizzaziono; l'ordinamento legisla Aivo, amministrativo e gruoliziario. Valore coloma le delle Muove Ebridi ed ravrenire probabile del con

dominio. La Guiana blandest e britannica. La con testazione ed Brasile. Ina importanza. Ele menti e vicende. Il trattato Araneo-brasiliano del 10 aprile 1897 e la sentenza arbitrale del Consiglio Federale Sorgners del 1º dicembre 1900.

La Francia mell'America del Nord. Le Antil le goberns locale e duplice expressione delle auto nomie. Valore economies nel passato e dreaden La ceonomica presente. Sue cauxe: la crisi del lavoro; la crisi del commercio mondiale delle que

chero di lanna; la diminuzione della ricehessa privata e del commercio; la tariffa doganale. Centativi di rigenerazione. Il propolamento e la questione del colore. Se statille e la dottrina di Mouroe. Sa crisi economica e lo spopolamento e Saint Pierre e Miguelone. Le vicende dei diritti francieri a Ceri a Cerranova dal Grattato di Abtrecht alla Con venzione franco-britannica dell' 8 aprile 1904.

2 Empero evlouiale francese nel suo complesso. Estensione e popolamento comparati a quelli de gli altri Imperi contemporanei. Ino commercio comparato con la totalità del commercio esterno della Francia. Vantaggi e danni dell'impero colo male francese in confiduto con quello britannico condizione migliore della questione indigens ed interiore in quella economica; specir insute per essetto dell'asservimento doganale. Element di influenza francese inripendenti dal la espansione del domino: la protezione dei Cattolici d'briente prima e dopo la separazione tra Chiesa e Itato; la emigrazione dei capitali; la es ausière della cultura; francesi all'estero; Manieri melle seurle francest; seurle est opere hie trancesi in briente. L'imperialismo frances, mella varietà delle sue manifestazioni, è il fatto sociologico fini impor tante dell'epoca contemporanea.

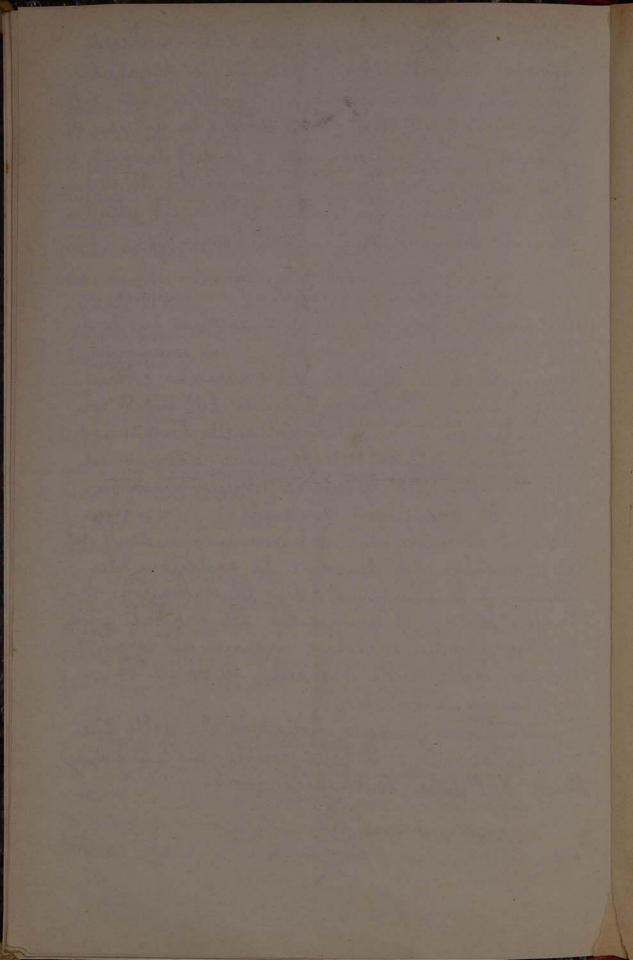

## STORIA DELLE COLONIE

DIRITTO e POLITICA COLONIALE

Il fenomeno coloniale nella società contemporanea Metode e intenti del suo studio

Vel trattare della storia delle colonie e del Diritto Colo= niale preferiremo allo studio riassuntivo di tutti, quelle narticolareggiato di uno degli imperi coloniali. Seguendo questo sistema abbiamo trattate l'anno scerso dell'impero coloniale Britannice, Nel prosente cono sturemo quello Francese. E in tale studio ci lassieremo sopratutto guidare dal concetto dell'indole e dei fini particolari della Scuola in cui il corso è tenute; ecsì ole, se il nostre studio non devrà essere esclusivamente nyatico, pure anche nella parte dottrinale e storica possa esser tale da dare un utile indiriese nella pratica ? perciò che, tanto mello studio generale dei fenomani. quanto in quello delle loro manifestazioni perdicclari, terremo sempre presente questa necessità di ausolare in seconda linea i disultati delle derche srudite a storiche in tutte quanto non velgone a fer convergers lo studie stesse a dare in'idea di ciò che si asserva nella cita presente, cost cho tale sindio serva a dare una corma di condotte cer quello che sara lo e luppo e la politica coloniali potranno avere nel nestre paese.

Alcumi principi e fattori fondamentali hanno dominate in tutta la storia delle colenie fin dai primi tempi in cui se ne può parlare. Così di recente Lord Cromer poteva dire imperialisme untico e moderno mell'asseciazione degli studi

classici, d'esser meravigliate della coincidenza tra corte correnti di movimenti popolari nella politica dell'Egitto

Voderno di-cui egli fu di fatto Governatore- e qualle già verificatesi negli imperi Egizio e Rommo.

E pur vero però che, nonostante tale immanenza di fattori e di elementi, questi acquistano una specificazione partizicolare nella loro manifestazione melle varie epoche. Tali fattori dello sviluppo delle colonie e della politica colomiale si possono distinguere in politici, somemici e demografici.

sumere nell'aspirazione alla conquista dello spazio della degli stati diù forti. Qui troviamo subito una importante differenza fra l'antichità ed i temp nostri. Im re instatti nell'antichità questa conquista della spazio e conquista della via restava, con l'antica fatta il atto beneficio di chi vi restava, con l'antico le emigrazioni coloniali antiche potrebbero paragonirsi agli sciami che a primavere partono degli slverii per non estituire all'in siverii fer tutto indisendenti, celle colonizzazioni moderne invece è lo stato che invie una parto

minio in altri territori, per renderli a se tributari, così che il vantaggie è sentito anche da chi e rimasto patri. Consegue da ciò che, non avvenendo una segregazione di que ste nuove propaggini, ma una diffusione del Governo, il problema diventa molto più co plesso e difficile de nel mondo antico, ove o, come nel mondo Greco, le comite, una volta formatesi, non conservavano quasi più alcun rincolo di disendenza politicacon la madre patria, c, come nell'impero Romano, non potevasi in nessur modo parlare di politica coloniale, potchè i paesi ed popoli conquistati si tro-vavano in una condicione di per olitica si diditana, per patrito poi ad uno stato di pure in forma cittadinanza

differenza tra se col nie moderna e quelle del mondo antico non solo, ma quelle altreci la cui fondazione fece acquita al primo movimento delle deplorazione e delle adeperte, sul principio dell'eva moderna per il carattere mondelle assunto della vita economica prente l'ultimo econo.

Un tempo, l'espansione anone economica di avolgeva come una specio d' afra azinto del paese conquistate a profitto del conquistatore, per nezze sia dell'esprepriazione delle terre, sia dei tributi che, o direttamente come prelevamento di denaro, o indirettamente con privilegi commerciali sistemi coloniali ventano prelevati dai cominatori. Così il renomeno col siale, nable franza assunte tra il 500 e

1'800, e come si può esservare nelle colonie francesi,
Clandesi, spagnuole e perteghesi di questi secoli, portava
à ben tenui vincoli tra un impere celoniale e l'altre e si
limitava, come abbiam viste, allo sfruttamento singolare di
ciascun gruppo di colonia dalla metropoli rispettiva.

Nel secolo mostro invece la rivoluzione del sistema delle :omunicazioni e dei commerci, come ha creato up ambiente mondiale di idee, cesi ha create un ambiente, e meglio un mercate economico mondiale ed ha trasformato il mondo, che, geograficamente uno, era economicamente e politicamente divise, in una unità pervasa dalla stessa cir-Clazione di vita e tenuta insieme da fenomeni di una sot lidarietà di esistenza alla quale i singoli stati non pos= sono sottrarsi. Da ciò è derivate che, mentre il fenomeno delle afruttamente delle selenie era tale che alcuni stati, che, secondo il concette e l'espressione inglesi, potevano dirsi - di vita municipale, potevano sottrarvisi, nel mende mer and invece non vi si può assolutamente sottrerre alcuno state che o abbia aspir-zioni politiche aspansioniate e veglia almeno mantenere il suo peste nella concerrenza sconomica mondiale.

2:

Id

20

10

E interessante vedere più da vicinc come e perchè ciò avevenga. Lella grande vita industriale moderna, una certa divisione del lavoro ed una specializzazione delle colture e delle industrie si sono venute affermando tra i vari terevitori. E in conseguenza di queste fatte che i popoli ins

dustriali sono costretti non solo a conquistare mercati
ove possono spacciare i loro prodetti, ma altresi territo=
ri donde possono attingere le materie prime necessarie
per le loro industrie. Così, ad esempio, le conquiste afri=
cane dell'imbilterra lungo il Nigl, lunge il basso e men
dio Nido e nel Sudan, avvenute con tanta mirabile centi=
nuità di indirisso, avevano in parte le scope di evitare
che si verificasse di nuove per essa ciò che già si era
verificato durante la guerra di Secessione Americana, e
che ancora potrebbe avvenire in un caso analogo; una crisi
cieò per le industrie coteniere in seguite alla mancanza
della materia prima.

Jra, sone appunte questi fenemeni, che s'accentuano sempre più nel mende industriale mederno, come le dimestra la sperequazione tra la pepelasione agricola che diminuisce e quella industriale che s'accresce in melte maggier prepersione, che hanno rese necessarie, per peter alimentare l'industria mendiale, un rinvigerimente della politica coleniale dei diversi stati, come avvenne, ad esempie, durante l'ultime secole in Inghilterrache, la politica mer
diale trasformò in une stae imperiale, che signereggia un
impero coloniale di vastità tente maggiere di quella dell'Impere Remane al tempo della sua massima estensione.

Beco dunque perchè, pur essende sempre esistite un elez mente economice nella politica coloniale, queste nen ha mai presentato nel passato la specificazione e la universalità he presenta nell'epoca nestra, nella quale questi suoi caratteri fanel che l'eggette del nestre studie non debba desere particolare cura di alcune nazioni soltante, le quel credono di sentire in sè questa vocazione, ma nemetazioni a tutti i pepeli più civili che veglione mentempere le lero posizionemel più grande equilibrio mendiale, con l'estensione della politica seleniale ha create, meta endoli mella peccessità di trevere mercati sia di appreva vigionamento che di spaccio per le lero industrio.

Venendo finalmente all'elemente demografice, vediamo che anche sette queste rispette il femezone coloniale ha sempre presentate certe cause tipiche, le quali da melti si rimcono ad una sela: la eccessiva pepulasiene di une state, she determine la ageita, o per masse, como in antico, e per la continuazione di melte emigrazioni individuali, di uma parte della popelazione. Na queste fenomeno dell'essessiva pepolazione, she è forse il principale fattore della formasione delle colonie, como tale è più esclusivo nell'epoca nestra che met tempi andati, in eui vi erano cause che oggi più nen sussistene, come le lette politiche con i conseguenti esigli dei partiti vinti e, le lutte religiose con le emigrasioni delle sette perseguitate ( come quelle, ad esemple, she costituireno i pri= mi nuclei degli Stati Uniti d'America ) e le colonie penitenziarie, o dei deportati per causa penale, ( come quel= le che cominciarono la colonizzazione dell'Australia

Il fenomeno con presenta più eggi le caratteristiche demografiche che presentava in passato. Di più accade nella
vita coloniale contemporanea che, siccome i paesi i quali
si prestavano per clima ad essere colonizzati da Europei,
no generalmente già civili e organizzati politicamente
non sono quiudi più accessibili alle afruttamente da pare
te di essi, il fenomene della selenizzazione di razza
europea vien continuato a prepria prefitto, in gran parte
della zona temperata da antiche colonie ora indipendenti
o semi indipendenti, così come accade in America ed in
funtialit, e che le colonie le quali ancora si possono
acquistare degli stati venuti in ritarde, sone in regioni
ve l'elemento europeo non può agire se non come elemente
irettivo e r. spette alle quali il fenomeno demografico
la quindi un'importanza soltante minore.

Nello studiare la storia di queste nueve formazioni
politiche ed il loro sviluppo, a'incontrano talune particolarità di vita sociale e di governo che sono corrispondenti a quelle particolarità di crigine che si sono manifestate nelle colonie nel primo momente della lero formazione.

Treviamo ancitutto particolarità dal punto di vista del governo. Il governo delle colonie è bon differente nelle colonie di popolamente ed in quelle in cui il nuovo elemente dominatore si treva a governare un elemente etnice del tutte diverso. Nelle prime si ha la figliazione di un.

pido verificarsi del fenomeno dell'autonomia, come nel Canadà, nella Nuova Zelanda, nella Confederaione Austra:
liana. Helle altre ( tra le inglesi, ad esempie, l'impero Well'India ), il geverne, anche se costituzionale nella madre patria, è assoluto mel territorio conquistate. B nelle colonie che studieromo nel corso di quest'anno- le colonie francesi - quest'ultimo fenemeno si può dire come stante, poichè, essendo in scarsa proporzione le colonie francesi di popelamento, il tipo rappresentato nell'Impero Britannico dall'Impero delle India e delle colonie della come è il tipo prevalente.

Oltre che dal punto di vista costituzionale, anche da quelle di tutta la legislazione e da quello dei rapporti tra indigeni ed europei, si sviluppa (in tali colonie non di popolamento) tutto uno speciale diritto coloniale, che s'informa a principi ben diversi da quelli che infermano l'amministrazione della madre patria. Ed è questa una delle manifestazioni più elequenti che dimostrano come nello sviluppe della società umana non possa applicarsi la uniformità che deriverebbe dalla teoria dei diritti dell'ueme, pcichè dovunque, nell'amministrazione delle colonie si vede esistere o meno la concessione dei diritti politici e civili non tante a seconda che la popelazione della colonia è meno progredita, ma secondo piuttom

parti me nella sua grande maggioranza alla famiglia eur

pea. Così si matura un grave problema giunto ormai alle

stadio critico nell inglesi; che va elaborandosi

anche melle colonie francesi exche si può dire uno dei più
importanti che per le colonie si stano finora presentati

Welle colonie moderne sviluppates: Ta il secolo If e il It scarsi ed incerti essendo anche in Europa i di= ritti a favore dell'individuo, scarsissimi erano tali di= ritti nei rapporti della vita coloniale, che si traducevam no in un complete asservimento economico ed anche politico e mella recisa negazione opposta ad ogni tentativo delle colonie di affermare diritti o competenza nel controlle della propria amministrazione. Invece nell'amministrazione delle colonie attuali esiste una differenziazione fra quel= le popolate da coloni europei o discondenti da europei e quelle popolate da indigeni d'altra razza. Nelle prime esiste ormai un elemento moderatore del governo coloniale nelle istituzioni rappresentative. Nelle altre solo quella che deriva dal fondo di civiltà moderna che, affermatosi negli stati europei, impedisce loro, come la centinuazione della schiavitù, così nel diritto pubblico celoniale di negare ogni importanza nell'amministrazione del paese con= quistato alla popolazione di esso, ma questa non è mai pareggiata nei diritti alle popolazioni coloniali europee. Avviene così che il problema dell'amministrazione delle

colonisè più difficele ora che mai in passato, perchè il governo coloniale non può più esimersi, anche per inibia zione propria oltre che per la pressione esercitata dai suoi stessi sudditi, dal cencedere loro qualche diretto. Dall'altro late la solidarietà internazionale della vita moderna impedisce che sussista più alcuna barriera intelalettuale; così che le colonie anche di popolazione non europea vanno avvicinandosi allo sviluppo intellettuale delle nazioni dominanti e sempre più pretendone, come a suo tempo si pretese e si ottenne dai popoli d'Europa, una participazione al governo dello stato.

Ma, oltre che nei rapporti di diritto costituzionale ed
amministrative, anche nei rapporti di diritto internazio:
nale il governo delle colonie presenta una serie di egget=
ti particelari, e sopratutto per quelle colonie in cui la
popolazione non è prevalentemente europea. Anzitutto si ose
serva che la diversità di diritti tra gli abitanti della
metropoli i gli indigeni genera da parte di questi del ri=
sentimente e da parte degli europei il formarsi di un'ari=

stocrazia che costituisco un nucleo di resistenza contro le concessioni agli indigeni, per gli interessi che essa ha in antimonia con questi Così che lo studio delle colnie in cui la popolazione europea costituisce una minoranza dimostra la falsità della formula semplicista che pretenderebbe l'autenomia che porterebbe al costituirsi della

minoranza europea in un aristecrazia oppressiva della maga rioranza indigena, senza i vantaggi del dominio diretto, e in questo caso temperatore, della metropoli

questo pericolo è massime per le colonie francesi, son pratutto dell'Africa settentrionale, in cui dal 1840 al 1990 si effettuò un mirabile elevamento della popolazione inma digeno. Il formarsi di una notevole mineranza europea, l'empistanza di diversi diritti per questo nucleo e per la massima della popolazione e la concessione di alcune autonomie, ha fatto manifestare i sintomi delle pretese della colonia europea all'autonomia come pretesto per lo afruttamento della popolazione coloniale, che la metropeli ormai non afrutta più

Dal punto di vista internazionale la vita celeniale contemporanea presenta pure molte caratteristiche che dana no luogo ad un particolare diritto, diverso da quelle che vige tra gli stati Eurepei Esempi di esse sono il soccerso intercoloniale e la estradizione. Tra stati indipendenti vige il principio che le truppe di un paese non possere sconfinare nel territorio di un altro, nè per inseguire ribelli, nò per compiere alcun atto di autorità e nemmeno per ragioni doganali, senza avere le armi smontate od in altro modo assicurate. Nei rapporti intercoloniali si è invece arrivati ad una specie di soccorse reciproco tacia tamente od esplicitamente pattuito tra i diversi paesi, per cui le truppe dell'uno pessene entrare nel territorie

di un altre per inseguire, combattere e catturare ribelli
e per cui questi possene venir catturati dalle state dom
minante e consegnati al vicine. In conseguenza del princimi
pio vigente negli stati europei, vediamo che, per esempio,
il generale Peurbaki, avende nel I87I sconfinato nel territorio svizzero, venne disarmato, ma non consegnate dalla
Svizzera ai tedeschi. Fell'Africa invece le truppe inglesi
restituirone ai tedeschi gli indigeni ribelli a questi ula
timi e che avevane sconfinato in territorio inglese. Ques
ste fatto, che rappresenta una delle eccezionalità del
diritto internazionale celeniale, è uno dei fatteri del
risentimento degliindigeni centre gli europei ed una delle
condizioni più incompatibili con l'elevamente morale delle
pepelazioni celoniali.

Le stesse difetto e le stesse carattere di una sepravvivenza di altri tempi si riscentra nell'estradizione, che
si pratica negli stati civili per i seli reati cenuni, ma
nen per i reati politici, mentre nelle celonie vige anche
per questi ultimi. Non sole, ma essa si applica sepratutte
in casi in cui, per la eccezionalità del diritto coloniale
interne, segue molto di frequente la sanziere della pena
di morte, nonchè in casi di rettura di centratte in mate e
ria privata, il che vien quasi ad applicare una conseguene
za della schiavitù. Ad esempio, nel Sud - Africa, per i
cinesi che si allentanavane dalle miniere delle celonie
inglesi, si demandava la estracizione se si riparavane in

territorio portoghese. Ed è ancera insoluta la quistione, sorta or sono pochi mesi, di un rivoluzionario indiane catturato in acque francesi dalle autorità inglesi, le quas li si rifiutarene di restituirle perchè lore suddite coles niale. La questione è dubbia, e sarà studiata da un Tris punale arbitrale perchè l'arresto avvenne in acque francesi, ma se forse avvenuto in territorio coloniale l'arresto ste sarebbe state senza contraste regolare, non distina guendosi in tal case i reati politici dei reati comuni.

Tutti questi elementi differenziali che sono presenziati dal diritto coloniale rappresentano dunque altrettante copravvivenze di una condizione di cose e di governo di altri tempi e non sono più adeguate al grado di sviluppo e di coltura al quale la Francia, del cui dominio coloniale stiamo per occuparci, ha elevato gran parte di esse.

anzitutto dei primi tentativi di colonizzazione fatti dal=
la Francia ed in seguito dello sviluppe e delle cendizioni
attuali delle più importanti sue colonie. E nell'esservare
i più importanti territori da essa pesseduti ed i tre successivi imperi coloniali che essa venne formandosi fine a
Fistaurazione
Luigi decimo quarte, da questo alla
e da questa
alla terza repubblicapetremo vedere como a torto si affermi
aver essa mancato della vecazione e dell'attitudine neces=
sarie per via buona politica seloniale. Se infatti vegliame
trovare la prova della sua facoltà di emigrazione e della
cua capacità di creare una nuova nazionalità che le rasso=

tre milioni di francesi riproducone eggi il tipo della france a quale era quande la colonia fu conquistata dagli inglesi e mostrano col grando eccesso delle nascite sulle morti, il carattere eccezionale della stazionarietà che è presentata dalla popolazione francese d'Europa. Una prova della sua capacità a colonizzare paesi non popolabili da europei, abbiamo poi nella grande impresa indiana, giunta quasi a compimente nel secole decimoottave con Dupleix e she è fallita solo per la superiorità militare degli ineglesi, i quali però nella colonia divenuta lero copiarone i sistemi militari ad applicati dai francesi.

I tentativi più volte felliti della Francia, per eui

edificando, non prevano un diretto nella sua pelitica nelle colonie, ma bensi un difette nella sua pelitica interna. Cesì avvenne prima per l'indebolimento economice a politico dei regni di Luigi decimo quinto e di Luigi decimo sesta. per il quale la Francia, mancando del deminio del mare, non potè mantenere l'impere conquistate; poi, durante il dominio di Napoleone, quando essa, potentissima in terra. non trovò l'organizzatore nè il comandante delle forze marittime, a causa della mancanza di genio e di fortuna ma= rittima in Mapeleone , e non potè quindi vincere l'Inghil= terra, ma anci vide, depo la battaglia di Trafalgar, la rovina del suo impero coloniale che già possedeva, come pure del proposito di una guerra vittoriesa centre le Intio, che Napoleone primo aveva concepita ed aveva iniziate prima con la spedizione in Egitto ed in Siria e pei cen l'accordo con la Russia. E se infine la Francia fu superata ad periodo atorico tra Luigi decimo ettavo e Napoleone terze, siò fu ancera perchè, potendo molte in terra, non aveva saputo invece sviluppare le proprie forze marittime. Questo principio è importante sia perchè verità indiscutibile, sia perchè contrario a quanto fino a pochi anni fa si affermava, non avere cioè la Francia attitudini coloniali. Abbiamo visto come il contrario sia vero: aggiun= giamo ancora a prova della sua abilità come essa nelle com lonie nè mandolli troppo, come Spagna e Portogalle, la popos

DURITTO e POLITICA COLONIALE ----- Dispensa III

lazione europea con l'indigena, nè d'altre late faccia troppo sentire la ripulsione e la disparità di condicioni ceme l'Inghilterra e la Germania. Soltanto dunque le è man= cato di possedere una forte marina e quindi il dominio del mare, il quale, mantenendo il contatto tra la madre patria e le celonie, evita che uno stato, anche potentissimo in terra, si riduca alla perdita del proprio impere coloniale ed alla necessità di riceminciarne la formazione. Le è man= cato talora il sapere dei dirigenti che secondine imprese ben concepite; talora la coscienza collettiva che favorisea i fini additati al paese da qualche mente superiore. Le è mancato insomma non le attitudini singole necessario per iniziare una eclonizzazione, ma quella armonia e quella ccordinazione di attitudini che son necessarie per acqui= star: un impero con costante tenacia e per conservarlo con indonabile energia.

> I ATTIVITA COLONIALE FRANCESE DAGLI INIZI ALLA FINE DEL REGNO DI ENRICO QUARTO

Gli storici della colonizzazione francese riportano la nar razione dei primi tentativi di questo a un'epoca e a ratti che molto i stento si possono intendere come epoca colo= niale francese e come fatti inerenti alla storia della comizzazione francese. Tutt'alpiù questi antecedenti, de' quali pur non è inutile tener conto, si possono riferire

come relativi ai procursori della storia coloniale france= se, ma non a veri colonizzatori e vere imprese coloniali. Questi fatti più antichi dell'esplorazione e del commercio oltre marine francese sono stati il pertato di quello spi= rito di avventura e di attrattiva per le imprese lontane che anche sella francia del Nord come in tutti i paesi da loro occupati, hanno portato sece i Normanni. Dopo la pri= ma crociata, negli scali d'Oriente e specialmente nella Siria, furono i principi e feudatari francesi stabiliti in quelle regioni che trasformarono pei primi quegli sta = bilimenti originariamente guerreschi, fondati per spirito di avventura, in veri scali commerciali, E dal 1096, per oltre tre sacoli , la trasformazione di questi parti e di queste fortezze, stabilite dai crociati in oriente, in cen= tri di commercio e di rapporti pacifici con quelli che allora l'Europa orientale chiamava gl'infedeli, ebbe per prima base lo spirito d'avventura della francia e per ef= fetto di farle acquistare l'abitudine e la tradizione di quel commercio d'Oriente che poi non ha più perdute e a cui si ricollega il privilegio e il primato che essa ha avuto fine agli ultimi anni nel rappresentare l'occidente euro= peo presso i popoli orientali Quello stosso spirito di av= ventura rivolae i commercianti e navigatori francesi del Nord della Francia verso le coste africane. Nel 1200 furo= no dei navigatori normanni che scoprivano le isele Canarie, e fu appunto prendendo argemento da questa scoperta che un

secolo e mezzo più tardi il conte di Bethencourt, che fu une di quegli avventurieri che conservano questo nome perchè non riusciti nella loro impresa, sbarcato nelle Canarie vi si preclamava re, ma veniva pece dopo scacciato dagli indigeni e dai Portoghesi. In una raccolta di storia di av = venturieri, intitolata " Rois sans couronne " che riassume le biografie di tutti colore che dall'Europa navigando verso altre terre hanno tentato di farsi un regno e non vi sono riusciti, viene ricordato il conte di Bethecourt, con molti altri francesi, fine al marchese di Pajs, che alcune decine di anni fa tentava di stabilire un regne francose nella polinesia: esempi tutti che valgono a dimostrare lo spirito di avventura e di arditezza che hanno sempre avuto e che selo le eccessività del loro individualisme in confronto della disciplina dei popoli tentonici hanno impedito molte velte di far convergere alla riuscita delle lo= re imprese. Nel 1364 1 commercianti di Dreppe volgevano al= cune loro navi fino alle isole del Capo Verde ove stabi= lirono uno scalo a cui diedero il nome di Petit Dreppe; e di qui prendevano le mosse per occupare una parte della Guinea spingendosi fino alla costa d'ero, e scambiando co= gli indigent contro le proprie mercanzie, oro, avorie, pepe, da cui trassero grandi guadagni al loro ritorno in Nor= mandia. Alcuni anni dopo dei commercianti di Rouen si uni= vane à quelli di Dieppe e velgevano più al Sud fondando un Youvend Paris lungo la costa africana, e nel 1382 i com =

mercianti dell'una associati a quella dell'altra città si spingevano ancora più a sud, e ad un sito, dove credez vano di poter trovare delle miniere, davano il neme di La Mine, da cui deriva il nome di Elmina conservate dai Per a toghesi. Pareva che tutta questa costa dovesse essere il retaggio della parte settentrionale della Francia, quande muesta, distratta da guerre intestine, abbandenò la con= tinuità di rapporti con quelle regioni, e nel 1410 cessava ogni regolarità di viaggio tra la Francia sett entrionale e la Mine. Sicche quando sulla fine dell'400, e precisamen= te nel 1488, uno dei più valorosi capitani di mare francesi COUSIN, riprendeva i rapporti tra la Francia e quelle re = gieni, doveva ceminciare da capo, perchè tutti gli stabi= limenti francesi erane eccupati dai Portoghesi. Così si può ritenere che tutte queste imprese di esplorazione svol = tesi fra il I300 e la fine del I400 fossero piuttosto imprese individuali che si svolgavano sulla base dello efruttamento commerciale, che non vere e proprie imprese colonia= li al seguito delle quali quelli che le intraprendevano ave sero potute fendare stabilimenti indipendent o fossero stati ratificati e autorizzati dall'autorità dello stato Questi rapporti seguiti tra la Francia e la Clumea ebbero il vantaggio di mantenere la tradizione delle relazioni fre l'una e l'altra, sicche quando nel 1600 i francesi fondavane la città di Saint Louis nel Senegal, si sentivano più in diritto di possederla e di gevernarla, perchè la

costruivano interne alle revine di une dei forti abbandonati. che essi avevano stabilito alla fine del 1300. Centerporaneamente alla ripresa dei rapporti tra la Francia e le coste eccidentali dell'Africa, s'intraprendevano rapport: tra la Francia e l'Asia nel momento in cui la sceperta delle vie delle India lanciava tutte le nazioni ad una gara d'imprese commerciali che che coloniali verso quelle regioni. E fu nel primo questo del secolo decime sesto ere i fratelli Parmentier, in un viaggio verso l'E= streme Oriente, occupavane in neme della Francia l'isola di Sumatra, visitavano, cel proposito di occuparle le isole Malucche e nel ritorno si fermavano nel Madagascar proclamandevi il deminie francese, senza alcum seguito di ratifica da parte del governo, nè alcuna continuità di rap: porti da parte dei commercianti del lore paese. Wel 1500, mentre queste imprese individuali andavano rinnevandosi verso le coste dell'Africa, dell'India e dell'e= stremo Oriento, si affermava per la prima volta la potonza della francia nell'America del Nord, e si affermava non più come iniziativa di esplerazioni e commercie da parte di privati, ma come vera e propria eccupazione coloniale da parte dello stato. I Normanni avevane praticato da molte tempe i mari del Nerd, tante in Europa verso le ceste della Nervegia e della Greenlandia, quanto nel preprismente detto territorio americano, che ri vuole essi abbiano toccato parecchie volte prima di quella che vien conosciu-

ta col nome di secperta dell'America. Dope la suoperta dell'Amercica i naviganti francesi praticavano per la pesca del merluzzo i mari circostanti all'isola di Terranova e al Labrador. E quando la bella pentificia del 1402 rati= ficò la divisione delle sfere d'influenza operatasi d'io anni prima fra Spagna e Pertogallo per cui tutto ciò che era territorio africano e oriente asiatico non possedut da stati cristiani doveva appartenere al Fortogallo, e tut. to ciò che si poieva scoprire ad occidente deveva essere Spagnuole, si chbe un tentativo di inibizione da parte degli Spagnuol e dei Portoghesi ai naviganti, pescatori, cacciatori e coloni di altre nazioni che tentavano di cecupare quei territori. Wu in quella circostenza che Fracesco primo in francia affermò per la prima volta un prin cipio di diritto pubblico contrario al diritto pubblico medicevale. Egli, negando il diritto della Spagna e Portoni galle di petersi dividere le regioni novellamente scoperte o da scoprire nel nuovo mondo e negando il principio di diritto pubblico mediceval secondo il quale il pontefice aveva il diritto di ratificare questa divisione e di attribuire, con esclusione di ogni terzo, alle nazioni da esso preferite il possedimento di nuovi territori, affermò un nuovo principio di diritto pubblico che fece allontanare la società degli stati dulla dottrina mediocyale dell'attribuzione di territori da parte del Pontofice e la fece avvisinarsi alla dettrina moderna della occupazione dei

territori senza padrene. Francesco primo pretestò, dicendo che voleva gli si mostrasse il testamento di Adamo che attribuiva la successione del mondo agli Spagnuoli e ai Portoghesi per adattarsi a proibire ai suoi sudditi di commerciare nei territori americani e di occupare una parte in nome del lore re. E per appoggiare questa protesta coi fatti in modo che nen lasciasse luogo ad equivoci, mandava Giova mi da Verazzano a esplerare le coste oriene tali dell'America e a prendere possesso in suo nome di alcuni di quei territori.

Francia affermò il sue dominio nell'incla di Terranova e su parte del territorio Canadese, prima lungo le coste soltanto per il viaggio di Giovanni da Verazzano, e poi in un mode selte più importante e concrete nel 1535 per il viaggio di Jacque Cartier, che ricenobbe il territorio oca cupato da Giovanni da Verazzano e risali il cono di San Lorenzo fino al punte eve era è la città di Mentreal, co-cupando tutti questi territori, anche nell'interno, in nome della Francia. Fu questa la prima vera colonia Francese e la prima affermazione da parte della corona Francese del diritto del paese da essa governato ad affermare la pre a prima attività nella gara coloniale in eui erano allera impegnate le nazioni.

Contemperaneamente, sotto il regno di Francesco prime, si Contemperaneamente, sotto il regno di Francesco prime, si esplicava l'attività esploratrise dei Francesi non nella esplicava l'attività esploratrise dei Francesi non nella

forma nuova di attività per eseguire un comando del so= vrane, ma nella forma vecchia di esplorare e conscere nuovi territori, anche nell'America del sud. E fu appunto sotto il regno di Francesco prime che il cente di Gonne= ville proclamò la sovranità francese di sua iniziativa su una parte del territorio brasiliano, e aspo averne esplo= rato una parte torno in Francia col figlio di un capo in= diamo che non potè più ricondurre al suo paese non avendo più fatto il viaggio dell'America. In quest'occasione si verificò da parte del conte di Gonneville un atto informato a una condotta che spiega la simpatia sentita dagli indigeni più per i Francesi che per gli Spagnuoli, i Por= toghesi o i popoli del Nord, poichè i Francesi si sono mostrati non sele più umani, ma anche più propensi a rico = noscere l'uguaglianza di diritto tra glindigenidei paesi da essi occupati e i coloni che s'inviavano. Il conte di Gonneville ner avendo avuto occasione di ricondurre il principe indiano nel Brasila, lo adottò come figlio e gli diede in moglie la figlia, e, non avendo il primo discendenza maschile, i discendenti del seconde conservarono la nobiltà e i privilegi che, sotto l'ancien regime, accompagnavano la nobiltà. Una simile cosa non arrebbe petuto succedere in Inghilterra o in Germania, deve anche oggi un imile matrimonio sarebbe stato considerato una mesallian= co o, pisttosto che far rigalire la discendenza alla con=

DIRITTO a POLITICA COLONIAL: -----Dispense 4---

dizione della famiglia adottante, l'avrebbe fatta discensidere a quella dell'adottato. Intanto, nelle stesso tempo, si cominciava ad avviare una piccola schiera di emigranti verso l'America del Nord, e per la prima volta invece di soli scali e depositi commerciali, si ebbe un piccolo nuscleo di popolazione Francese in quel Canadà, che, dal prosposito che avevano i Francesi che le occupavano, prese allora il nome di Nouvelle France. La colonizzazione di quel paesi si faceva in piccola parte con agricoltori, in parte molto più importante con cacciatori di animali aventi pelse

preziosa. Questi casciatori si spinge ano nell'interno si univano con donne indigene dando origine a quella popolazione mista che ancor oggi forma il trait d'union tra
i Francesi e gl'indigeni

Pareva che in questo modo la Francia si avviasse a un'attiva politica coloniale. Essa aveva acquistato l'iscla di Terraneva, aveva acquistato e colonizzato parte del Canadà, anche nel Mediterraneo aveva da un secolo stabilimenti importanti per il commercio e lo sfruttamento del corallo sulle coste dell'Africa, aveva ripreso gli antichi rapporti colle coste occidentali dell'Africa, e nel I488 vi aveva fondato delle fattorio. Pareva che la Francia si accingesse a far concorrenza alle altre nazioni coloniali, come la Spagna e il Portegalio, in mode da poter rincleggiaro con esse, quando giunsero per arrestare l'espansione di questo dominio, le guerre religiose Fo nel I500 un apoca per quasi tutta l'Europa di preccoupazioni che noi, assorti de

preoccupazioni d'indele economica, duriame fatica a figurarci. Ciascum uemo, anche se poco compredeva delle que stioni teologiche, era un teologo, che per affermare e negare un date principio da cui ritenevano devegse de a rivare la salute eterna del sue spirito, trascurava ogni interesse terreno, era pronto a combattere, ad affrontare la morte o a infliggerla al nemico, lasciando in seconda linea ogni altra preoccupazione. Nell'epoca trn= badorica non si sentivano che parole d'amore, nell'epoca che succedette alla conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi non si sentivano che parole di fede e preoce cupazioni religiose. Allera anche la Francia fu in preda delle guerre religiose che ebbero come rappresentante del= la nuova fede Calvinee come epilego tragico la notte di San Bartolomeo. Assorti da queste preoccupazioni e per le vicende di persecuzione di un partito sull'altro, che aveva come ultimo risultato la spegliazione di quolli che erano vinti, le persone anche portate per la vita avven= turosa doveváno mostrare il meno possibile le proprie ric= chezze per non effrire un invito alla rapacità dei lere nemici. Così in parte per la timidezza dei commercianti e dei navigatori che dovevane dare la materia prima alle imprese coleniali, in parte per le prececupazioni di= verse delle Autorità suprese del passe che dovevano dirigerli ed ispirarli, si ebbe un arresto nelle imprese coloniali dello stato francese, e il dominio di una parte dell'isola di Terrane a, il deminio non molto sviluppato-

lungo le coste del Canadà o banchi per la pesca del com rallo nel Mediterraneo fu tutto ciò che la Francia cor= reva senza dare l'espansione corrispondente a quella che altri stati d'Europa davane al mevimente coloniale. Ma per altra guisa le guerre religiose ispirarene ad una parte della popolazione francese un interesse per le com lenie. Indipendentemente dagli incoraggizmenti delle state, anzi con l'epposizione di queste una parte della popelazione francese cercò un rifugio nel nuovo monde per peter adcrare Die seconde la prepria predilezione. Fu il prime tentative di celenizzazione di fuerusciti religiosi quello che nel I555 fu stabilite sette l'ispirazione dell'ammiraglio di Celignj nel sud del Brasile. Wel ISSI i Portoghesi aveyano occupato il Brasil, ed anzi nel 1549 la lere occupazione era così progratta che vi avevano nominate un governatore generale. Ma in questo paese grande come l'Europa la eccupazione porteghese si era limitata alla parte settentrionale e media. Il Durandla Villegapnon conoscendo questa circe= stanza, porto verso il sua la propria impresa e vi diresse le due navi, dove si trovavano una grande quantità di Calvinisti francesi ed anche un certe nuiero di lavorateri presi nelle prigioni di Parigi. Là aveva occupate un'i= sela che anche eggi porta il suo nome davanti alla baia di Rio de Janeire, non ancera occurata dai Portogh di

De quest Isola egl. si propeneva di atti aredall Europa

un gran numero di fuorusciti e con questi spingersi nel centinente per stabilire una colonia nel Brasile del sud che corrispondesse al neme da lui date di Francia antaratica.

Ma la mania teologica che sertì anche le sue conseguenze nel Brasile tra Durandla Villezagnar che ammetteva e la massima parte della colonia che rifiutava il dogma della transustanzazione pertò come effetto che i fuorusciti, i quali

vedevane anche nol Brasile la prepria vita in pericole cesì come in francia, stabilissere di imbarcarsi su navi inglesi per riternare al lere paese. Di questa impresa inspirata da Celignj per il disaccorde di chi la compeneza va non restò che un ricorde sterice.

Le stesse può dirsi di un'impresa analoga avvenuta per l'inspirazione di Colignj, il quale protettore dei Calvi= nisti perdette la vita nella notte di San Bartolomeo. Quest'impresa era diretta con un numero maggiore di coloni in un territorio degli stati Uniti di America che corrisponde all'attuale Carolina del sud.

Stabilita la prima colonia e depo di avervi attirato nues vi celeni dall'Europa, i francesi stabilitivisi vonnero a contesa gli uni con gli altri, e si incepparene in una quantità di guerre civili.

La importanza della lore impresa deriva seltante da ciò che quelli, che erane sepravvissuti alle mischie micidiali presi a bordo di una nave inglese, vennere sbarcati parte

in francia parte in Inghilterra. Coi loro racconti del pae se che avevano per poco tempo colonizzato contribuirono a tener deste l'interesse dell'Inghilterra per la colonizzazione americana ed a spingere con più seri propositi i coloni inglesi che poi trasformarono il territorio in territorio Anglo-Sassone.

Le imprese americane della Francia fine al regno di Enrico quarto, fino cicè al 1600, non ebbero fortuna che nell'es stremo nord, in Terranova e nel Canadà. Negli altri paesi non centribuirone che a destare l'interesse dell'Europa per le imprese coloniali e nel tempo stesso a dare i prismi germi di quelle cegnizioni che poi devevano inspirare nel campo della filosofia politica gli scrittori che allora fiorivano nel territorio francese.

Per avere un'idea di questo fatto ideale, che derivò dal=
le esplorazioni del nuovo mondo, in Francia e che pro=
desse una specie di colonizzazione di idee nel mondo vec=
chio corrispondente alla colonizzazione di ucmini che si
tentava nel mondo nuovo, basta leggere in saggio di Mon=
taigne intitolato ( Dei Cannibali ) fatto nel 1553 quando abitava in Bordeaux ed era magistrato.

navano in America, per le sue conscenze con indigeni peratati in Europa, ed avende al sue servizie una serva, che aveva abitato per due anni in America, Montaigne incerincib a modificare le idee che si avevane in Europa incerence de solvaggi. Egli carlande della nostra civiltà.

e dell'asprezza della civiltà lere, metteva in confronto il cannibalismo dei selvaggi del Brasile colle abitudini che esistevano in Europa di arrotare i condannati o di bruciare gli eretici e conclude col dire che è minore mal= vagità mangiare il nemico che tormentarlo per assistere ai suci dolori. Mette poi in paragone il regime della pro= prietà e della famiglia del Brasile con quello della Fran= cia e racconta come un Brasiliano venuto con commercian= ti francesi in Europa si mostrasse stupito nel vedere in Francia un fanciullo obbedito da uomini adulti, i quali si astenevano di fare quello che avrebbero fatto gli Ameria cani, cioè di mettere come loro capo un individuo che sa pesse ben governarli. Il Brasiliano poi si meravigliava nell'esservare che i poveri in Europa non si impadronivano colla forza, per non morire di fame, di quello che per gli altri costituiva il superfluo. Questi commenti, fatti dai Montaignomel campo della vita economica, sociale, religiosa sono i primi squilli di quella fanfara rivoluzio= naria che ebbe l'epilogo nella rivoluzione francese. Montaigne ispirato dalla contemplazione di questi paesi nuovi preannunziò le dottrine, che Rousseau doveva poi svolgere e che dovevano dare il contenuto alla rivoluzio= no francese. Sopita alquanto la guerra religiosa coll'av= vento di Enrice quarto, che salendo al trono nel 1559 abiurava la fede riformata a qui apparteneva per imporre alla Francia col trionfo del cattolicismo anche la tolleranza

dei due culti mediante l'editto di Mantes, incomincia la seconda fase della politica francese, che aveva già avue to la prima fase nel regno di Francesco primo con la occupazione di Terranova e della parte più sette, trionale del Canadà.

Enrico quarto aveva come individuo la perfetta coscienza dei bisogni del suo paese nella politica mondiale, cioè egli sentiva il bisogno di una espansione coloniale che facesse venire lo stato francese nelle condizioni corri= spondenti alla espansione commerciale degli altri popoli di allora. Egli, comprendendo che abbandonate le imprese di citre mara e le imprece coloniali alla iniziativa di individui vi sarebbe stata dispersione di forze senza un analogo risultato, decise allora dopo di avere imposto a pace allaFrancia, che si era tanto dilariata nelle guerre religiose, di unire tutte le forze per il raggiungi= mento di determinati fini di corattere coloniale ed ecco nomico, estendendo i suoi domiri specialmente nell'Africa e null'America. Fu allora che Enrico quarte fece riprende e le imprese del Canadà ed inviò quel Champlain che rel 1608, rifacendo la esplorazione di Cartier del 1535 e spingendesi più avanti nel Canadà, fondava Quebec ed attirando gra: numero di quitivatori in quella regioni fu il fondatore cel Canadà e di quella società eminente= mente ed esclusivemente francese, la quale per quanto sotto La corona britannia, può oggi considerarsi come nuova Franci perché rip. educe nell'America del Nord il tipo di

elviltà francese del secolo decimo ottavo e decimo nono. Enrico quarto comprendeva che per rendere possibile ai commercianti francesi di sostenere la concorrenza dei com= mercianti di altre nazioni, specialmente di quelli del= l'Inghilterra e della Olanda, che durante l'ultimo mezzo secolo avevano tante terre acquistate in Oriente e nell'ez stremo Oriente, era necessario la costituzione di grandi forti compagne. Perciò per corrispondere con capitali abbastanza forti e con unione abbastanza coerente di forze i tentativi di altre nazioni, fondo la compagnia per il Sanadà e la compagnia per il commercio delle Indie. Queste due Compagnia ebbero poca fortuna, ma servirono ad ini= ziare il sistema delle compagnische poi ebbe anche per la Francia magriore fortuna, e costituirono il solo tentaz tivo per potere loutare con unione di capitale e di forze colla concorrenza commerciale degli altri paesi. Enrico quarto ebbe la coscienza della necessità di inten= sificare l'attività coloniale della Francia in tutte le parti del mondo, ma l'effetto della sua attività si veri= ficò solo in Terranova e nel Canadà, non solo in un espan= sione territoriale nelle regioni interne del Canadà, ma anche nell'avvfamento di una importante eclonizzazione a= gricola in questo paese in cui il dominio Prancese orto stato proclamato. I coloni erano o transitori come com=

DIRITTO e POLITICA COLONIALE ------ DISPENSA 5 -

mercianti o nomadi come cacciatori, i quali ultimi si are restavano nel paesa, si mescolaveno colla popolazione inz digena e sentivano dopo due o tre generazioni la soliz darietà colle tribù in cui si erano fusi e non colla metropoli da cui i loro antenati provenivano.

Quando morì Enrico quarto si arrestò la politica colonia=

le francese, la quale durante il sue regno era stata of=

fetto della sua vista più lunga di quella dei suoi con=

temporanei e non di un progresso corrispondente della co=

scienza degli uomini dirigenti il suo paese. Pareva una

spesa inutile ed un saggio di megalomania quello che era

l'effetto di una antiveggenza circa i bisogni dei pro=

prio paese e della prospettiva futura di territori che si

petevano occupare.

servato nelle sue memorie un ricordo di tutte le imprese, compreso il famoso progetto di pace perpetua, quando giunze a parlare della eccupazione del Canadà ha la sollecia tudine di abbandonare e di spogliarsi di ogni responsatibilità circa questa occupazione, che gli pareva una granze de leggerezza del sovrano da lui fedelmente servito.

Il fulli dice " tengo ad affermare che questa occupazione fu conservata ed estesa contro la mia volontà e contro la mia persuasione, perchè sono convinto che al di là del 40 di latitudine non di siano paesi colonizzabili efficazionente.

Così colla disapprovazione del suo più grande ministro, Enrico quarto occupava il Canadà e quando questo nel 1765 venne ceduto all'Inghilterra, un altro uomo di stato si rallegrava che la Francia si fosse liberata di quegli - arpents de neige - che erano stati per tanti anni cocupati e governati.

Tra il regno di Enrico quarto e quello di Luigi decimi quinto si ebbe una più retta e più oculata politica colo= niale, di cui furono esponenti Richelieu, e colbert, que st'ultimo principalmente che si può ben chiamare il come tore della moderna politica coloniale francese.

## ---- LA POLITICA COLONIALE FRANCESE ---del 1610 al 1715

La storia della politica coloniale francese, che noi riasse sumiamo non solo come introduzione allo studio delle sine gole colonie attuali della francia ma anche per quanto può servire di ammaestramento per la politica coloniale nos stra, si distingue in tre parti.

Il primo è quello dei tentativi individuali, che sono maminifestazioni sporadiche colonizzatrici senza che involugano in alcun modo tutta la vita del paese o l'azione dello stato. Il secondo periodo, che comincia con Francesco primo e va fino al regno di Enrico quarto, è periodo di aziome dello stato nel quale lo stato inizia veramento in mombo do speciale in America, una politica coloniale diretta almos

l'aequisto e al popolamento di nuovi territori. Il terzo periodo, che comincia col regno di Luigi decimo terzo e col governo tanto fecondo di potenza per la Francia di Richelieu e va fino a tutto il regno di Luigi decimo quar= to, è il periodo in cui non solo persiste l'azione dello stato, ma quest'azione colonizzatrice dello stato è con= nessa, a vicenda come effetto e come causa, ai vari fenomeni della politica generale, e il fenomeno coloniale, an= che in Francia, come in quell'epoca in altri paesi, è una delle tante manifestazionidell'equilibrio politico genes rale. Ma in questo terzo periodo, durante grandi lotte tra Francia e Inghilterra per la supremazia nel continente ame= ricano, lo stato Francese è conscio di questa inter-dipen= denza politica coloniale e della politica generale e sper cialmente del giuoco dell'equilibrio politico. Quest'azione e reazione tra politica interna e politica generale, e le conseguenze che si riflettono sulla poli = tica coloniale, si manifestarono in tutta la politica co= loniale francese fin dalle origini e rivelarono come una legge storica la impossibilità di sottrarre in un paese la politica coloniale alla relazione colla politica generale; questa relazione si manifesta nel senso di non poter ini= ziare e continuare una politica coloniale senza certi elementi di esuberanza di ricchezza od esuberanza di potenza militare specialmente in riguardo al dominio del mare, come nel sense di non poter sottrarre il paese a una poli= tica coloniale che si presenta come un fatalità ogni qualvolta l'esuberanza della sua popolazione e della sua ricchezza e specialmente della sua produzione industriale la mettono nell'alternativa o di sopprimersi per pletora di produzione o di cercare a tutti i costi uno shocco per il di più dei suoi prodotti. E una verità questa che è stata troppo dimenticata nel nestro paese dove attribuendo certi tentativi di politica coloniale piuttosto alla meggiornala di qualche uomo di stato, che al sentimento da parte di quest'uomo della condizione di maturia tà del paese per quest'espansione e industrialo, si son cagionate non poche disillusioni a tutta la vita dello stato ai tentativi stessi.

Nella storia delle colonie francesi fin dulle crigini treviamo nel primo periodo quello dell'espansione commerciale in Oriente dopo le crociate, un crescende fino alla fine
del I200, quando venne da parte dei francesi il tentativo
di spazzar via la potenza maomettana dalla parte orientale
del Mediterranco, ma i vespri Siciliani che toglievano alla Francia il punto d'appoggio nella Sicilia, fecero decadere e quasi scomparire quella vicenda di rapporti commerciali che da tra secoli intercedevavno tra la Francia e
l'Oriente. In quel periodo riascodatosi la monarchia Francese, cominciarono le i prese Africane già ricordate ma
soll'avvento al trono della casa di Valnis e colla guerra
(vi cento anni coll'Inghilterra per la successione che
l' re d'Inghilterra pretendeva alla cerona di Francia.

questa e così occupata per la difesa e conquista del promo prio territorio, che quelle imprese appena iniziate vene gono abbandonate, e l'abbandono dell'ultima fattoria posseduta dalla Francia Elmina, precedette --- di IC anni la battaglia di Orleans quando Giovanna d'Arco costrinse gl'Inglesi a levar l'assedio a questa città. Poi quando la Monarchia Francese, liberatasi sotto Carlo settimo dal dominio ingkese, riducava questa ad un solo porto del mar del Nerd, subito alla esuberanza di vita della Francia corrisponde un rinnovamento dell'attività lungo le coste africane, e nel 1488 si ha la ripresa dell'occupazione dell'Occidente dell'Africa con Saint Louis, cho doveva essere la più duratura e la più antica della colonio francesi.

Questa dipendenza fra politica interna e politica celeniale si verifica anche nei regni successivi, ed è dopo il riassodamento della monarchia e il fiaccamento del potere dei nobili per opera di Luigi undicesimo che sotto i successori di questo, può affermarsi una politica coloniale condata dallo stato, con Francesco primo e Enrici quarto.

Questi pessono dirsi i foncatori della politica caloniale francese, specialmento il secondo, che, foncava la monarchia assoluta franceso, riassodava i unità e la fui sione dei vari territori islio stato, e liberato dalle preoccupazioni di conquieta britannica che averane avuto al cuni dei suoi predecossori, cominciavo al affirmare,

specialmente in America, la potenza espansiva della Fran = cia. Un altro dei fondatori del primo dominio della Franz cia fu nominalmente Luigi decimo terzo, effettivamente il cardinale di Richelieu, che per una gran parte del regno di Luigi decimo terze, cioè dal 1624 al 1642 continuò con molta fertuna a governare lo stato. Richelieu nel suo te= stamento ha dimostrato come la politica coloniale e l'e = spansione coloniale della Francia fessero, secondo il suo giudizio, una necessità per quel paese. Egli diceva che la Francia posta fra due meri, il Mediterraneo e l'A= tlantico, pareva quasi destinata dalla natura a dominare cel commercio il prime , colle colonie il secondo, E infat= ti a questo fine egli uniformò tutta la sua politica, che ir una politica esclusivamente positiva, al punto da ri= dursi ad associarsi cogli Svedesi e col partito prote= stante della Cermania per fiaccare la casa d'Austria sgome brando da un rivale la preponderanza francese in Europa, e per avere la possibilità di estendere il dominio francese al di là dei mari.

Fu sette il governo di Richelieu che la Francia pese per la prima volta piede nell'Alsazia e aspirò al confine del Reno, ed estendendo i proprii confini in Africa, ponendo gl'inizi della impresa delle Indie ed estendendo il de= minio in America, potè concepire la speranza di superare la Spagna e impedire la rivalità dell'Inghilterra nel do= minio del nuovo mondo. Quando Luigi decimo quarto salì al trono all'età di cinque anni, il potere effettivo era passato dalle mani di Richelieu alle mani di Mazzarino, il quale, praoccupato dei torbidi dei nobili francesi, che sotto la reggenza cercavavno di riprendere una parte del potere che avevano perduto, per un metivo di politica interna trascurò la politica coloniale e si limitò a cer= car d' consrvare in Europa al cuni dei vantaggi che la Francia con la partecipazione alla guerra dei 30 anni aveva acquistati. Con la pace di Westfalia la Francia petè con= servare l'alsazia che aveva acquistata durante la guerra e assicurare i proprii confini dalla parte della Germania, e pensare allo sviluppo delle sue forze militari e navali. Quardo Mazarino mori nel 1662, Luigi decimo quarto pre= se le redini del governo e governò per 33 anni con un potere veramente personale, e un coordinamento di programma e di mezzi per conseguirlo che, anche se negli ultimi anni non è stato del tutto fortunato, mostra che veramente di dominatore era la mente che lo concepiva e cercava di applicarlo. Luigi decimo quarto si proponeva quella che si nostri giorni viene definita come politica imperialista, e comprendendo la necessità di questa politica impe= riale, cercava di estendere i confini della Francia, lungo il Reno, dalla parte della Germania, occupando le provinc.a unita e indipendenti verso il mare del nord; al di là dei Pirtuei, dalla parte della Spagna. I in questo modo, af= re mando la propria prependeranza politica in Europa, in=

tendeva trovarsi in grado di assorbire i possedimenti spa= gnuoli e formare il più grande impero coloniale, dominan= do a prefitte della Francia il commercio mondiale. Egli bbe l'abilità comune a tutte le menti dominatrici di sce gliere gli uomini più atti per l'esecuzione del suo pro= gramma. Etbe come rappresentante nella politica militare Louvois, rella difesa Vauban che fu il creatore dell'in= gegneria delle fortificazioni, e circondò la Francia di una barriera di fortezze. Nel mentre egli organizzava questano potenza militare, comprendeva come una politica colonial« non avrebbe potute farsi senza una corrispondente poten= za marittima, e fondò per la prima volta una flotta che poteva rindleggiare con le flotte inglesi e olandesi riuni te, la quale comandata dall'ammiraglio Duquesne, scon = fisse la flotta clandese comandata da Rujter . Mentre così Luigi decipo quarto assicurava l'incolunità del suo ter= ritorio in Europa e preparava le armi per l'espansione del proprio state, egli si dedicava, specialmente sotto i consigli e i provvedimenti di Colbert a sviluppare il domi= nio francese nelle Indie dove da poco erano state stabi= lite alcune fattorie, e special mente ad estendere il domin rio francese. Wel continente americano. Fu appunto duran= te il suo regno, nel 1672 e nel 1683, che Cavelier de la Falle riconobhere il corso del Mississippi dal Canada fino

DIRITTO e POLITICA COLONIALE ---- DISPENSA -- 6 --

alle foci, e fondò la base di quell'impero francese che se fosse stato conservato avrebbe dato alla Francia il dominio di tutto il continente americano. Anche la soc = perta di questa grande via d'acqua che dal Canadà arriva al golfo del Messico fu dovuta a un equivoco geografico, come la scoperta dell'America. Come si brovò l'America cercando l'India, così nella discesa del corso del Missi= ssippi si cercava una via fluviale che si credeva sboccasse nell'Oceano Pacifico, per dominare per mezzo di o na il commercio colla Cina e il Giappone. Cavelier de la Salle discese, vide the il fiume volgeva a Sua Est, e non a Sua evest, arrio a la foce ove occupò il punto più avantato mare, e secondo una consuctudina ormai prevalsa ne wiritto publico di quei tempi, piantò una croce, fece celebr re una nessa, e proclamò un quel territorio la sovranità di Lu. gi decimo quarto e al territorio siesso die 4 Il nome di bouisiane Le sue scoperte non furono credute ed alcuni a mi più tardi egli fu incaricato di arrivare lungo la costa marittima allo stes o punto dove era merri= vato seguende il percorse fluviale. Ma giunto alla foce del Mississippi per questa altra via vi perdette la vita perchè fu assassinato da una parte dei marinai che vi ave= va condotto, Una parte delle truppe che erano venute con lui, ritornando al Canada contermarono la scoperta e l'ubicazione dei tzrritori denominati col neme del sovreno francese.

Con questa occupazione valida, secondo il diritto pub= blico vigente in quei tempi, la Francia si era costitui= to il più grande impero coloniale dopo quello della Spa= gna. Infatti se ci rappresentiamo la carta dell'America del Nord vediamo che tutto il territorio Nord Americano, esclusa la Florida appartenente alla Spagna e le tredici colonie britanniche tra il mare ed il confine orientale dei possedimenti francesi, apparteneva alla Francia, Questo enorme possedimento però presentava una debolezza mentre gli Inglesi erano anche allora specialmente per cotivi religiosi un pepele emigratere, e petevano al principio del secole xwiii apporre una popolazione di 200 mila uomini europei alla popolazione indigena e a quella cen= corrente di altre nazioni d'Europa; la popolazione franz cese, che era al principio del regno di Luigi XIV in tutto il Canadà di 2500, era arrivata alla metà del suo regno ad essere poco più di 16 mila e non poteva opporsi a quella concorrenza che, senza contrastare la sovranità del ters ritorio, facevano i marinai e gli emigranti inglesi, che si trovavano nei territori intorno alla baia di Udson, la regione più ricercata per la caccia ed il cemmercio delle pelli. Ad egni medo pareva la Francia avesse in quel ter= citorie una potente riserva di sedi per i suci coloni. quando nella seconda parte del regno di Luigi XIV le ra= gioni di equilibric politice e le vicende sella politica Zuropea restirone culla politica coloniale e produssero

un arreste ed un principio di decadenza in queste impero, che nella prima parte di Luigi XIV, specialmente per gli sferzi di Colbert, aveva avuto un così meraviglioso svi=luppo.

queste secondo periodo di Luigi XIV incomincia cella lot = ta che la Francia faceva contre le provincie unite Olandesi, allera alleate dell'Inghilterra, Questa letta ter \* mino nel 1697 coltrattate di Rjsujk, che indebolì la pe= tenza della Francia in Eurepa, e non la lasciò più sesì sicura come era prima di una supremazia navale e la inde= bell dalla parte della Germania per quel trattato delle Barriere, che dava faceltà alle previncie unite Olandesi di mettere guarnigioni nelle principali città di quei ter= riteri, che fermane eggi il regno del Belgio, per impedire con questi mezzi le ulteriori invasionidella Francia in que le regioni. La francia andava incentre a una nuova e più ferte serie di disastri in quella guerra per la successione di Spagna che durè dal 1700 sine al 1713 e si chiuse col tra tati Utrecht. Durante questa guerra Luigi XIV si trevò in condizioni analeghe a quelle in cui si trevò un secole più tardi Napeleone, nella sua guerra cella Spagna. Luigi XIV, che aveva cellecate un suo nipote sul trono di Spagna, vo= leva in certo modo accomunare i due regni e dominare l'impero coloniale della Spagna, Napoleone, che aveva collocato il fratelle sul trone di Spagna specialmente per acquistare al= la sua famiglia e alla influenza francese tutte le colonie

spagnuole, determinò la emancipazione del e colonie stesso e tutte il formarsi di una nuova costellaz one di stati, contrari economicamente per effetto del lere sviluppe, alla espansione economica dell Europa nel nuovo mondo, Con diversità di esnseguenzesi ebbe analogia di insuccessi nella guerra per la successione di Spagna combattuta su tre frenti da Luigi XIV. Pareva che la stella Francese accennasse a tramontare e nel 1713 egli devette come altra volta comprare la pace in Europa per effette di insuscessi ai quali vedeva di nen petere riparare che sacrificare una gran parte delle sue colonie. Cel trattato di Utrecht l'Inghilterra, che aveva a più riprese eccupato la nuova scezia, allera detta Acadia, e S. Canadà, ed aveva devute restituirli, restava definitivamente in pessesse dell'isela di Terraneva, che era la più antica tra le colonie francesi, salve aleuni diritti di pesca che, diedere luege a conflitti tra Inghilterra e Francia, ri= solti era da un arbitrato recente, Con lo stesso trattato la Francia codeva l'Acadia che diventava pei la Nuova Scozia e tutti i territori della Baia di Udson. I rapporti territoriali nei riguardi della espansione e della sicurezza venivano cesì ad investirsi nelle reazioni fra Francia e Inghilterra, Prima della guerra di successione di Spagna e del trattate di Utrecht erano le celenie Inglesi di america che si trevaz vane accerchiate e confinate verse il mare da un immense ver= ritorie francese; dopo la pace di Utracht, furene le colenie= francesi der Canadà she , si trevarone accerchiate si nord

ed ad est dalle celenie Inglesi, che imbettigliavane come opa suol dirsi militarmente tra il Mississippi e S. Lorenzo i ter ritori ancera posseduti dulla Francia. Si aggiunga che mentre crescevano rapidamente gli abitantlinglesi nelle nuove e vec= shie colonie, aumentavano molto lentamente gli abitanti franz cesi nel Canadà e quindi in una letta indipendentemente dalle rispettive metropoli tra le solonie dell'una e dell'altra na= zione le possibilità di resistenza della Francia in America diventavano sempre mineri e si può dire che la perdita pargiale di terr teri sutita col trattate di Utrecht i see la prefazione infallibile della perdita totale dei territori dell'America del nord, sancita pei cel trattato di Parigi del 1763. Però alla merte di Luigi XIV nel 1715 la Francia pess sedeva ancora un impero che depe quello della Spagna era il più estese di tutti gli imperi coloniali allora esistenti, che per le sviluppe e per le tendense economiche non la ceceva ne a quello della Spagna, ne a quello minore dell'Olania e dell'inghilterra Questa politica coloniale della Francia fu però anche durante il regne di Luigi XIV resa necestaria= mente incoerente dalle vicende dell'equilibrie politica. Infatti la Francia devette supire anche patti che si allenanavano da quella linea di condetta commerciale ed corneni es, che si era prefissa cell'intento di sviluppare le que la sustria e la petenza delle sus solonie tanto nella politica calenfala ogni element: el trame cen altri elementi della vi= ta di prostate, ed e la che une stato pessa gollupa

pare utilmente una politica coloniale se non ha il dominio della sua tariffa ed il dominio del mare, il dominio del mare per acquistare e difendere le colonie, il dominie della tariffa per svilupparle e coordinarle nella vita economica della Metropoli. Setto il governo di Colbert la Francia ha iniziate per dir cesì, cestituite una politica rigoresamen= te protezionista e sotte qualche aspetto preibizionista per sviluppare le preprie industrie e per conservare il monopom lio del commercio con le colonie. Dopo il trattato di Tystyk a cui fu condetta dalla resistenza fertunata dell'Olanda, la Francia fu costretta a concedere una cariffa di favore alle navi olandesi, che cominciareno a fare una concerrenza note= vele alla gievane marina mercantile francese tanto nei terri= tori coloniali quanto nel territorio della metropoli, specialmente introducendo una quantità di merci prodette anche in Inghilterra, e quindi diedero un alimente indiretto alle industrie inglesi contre le industrie francesi. Col trattate di Utre tl'Inghilterra stessa impose alla francia un raddol= cimento della sua tariffa doganale, e per quanto il trattato di pace del II settembre 1713, che fu stipulate contemporas neamente al trattate di pace di Utrecht, non sia stato ratificate dall'Inghilterra, pure il fatto stesse di avere imposto queste trattative, di avere cicè ridetto la Francia a stipulare questo trattato, dimestrava che la Francia non trovavasi nelle condizioni di regolare ulteriormento, senza to= mere le rappresaglie deganati e militari, i proprii rapporti

economisi con l'Inghilterra. Questa incoerenza di tariffe degana i, determinata da motivi pelitici e dai risultamenti dell'una e dell'altra campagna di guerra, combinata coll'estesissine contrabbando che per la insufficiente serveglianza degli increciatori si facevada ciascuna nazione nelle colonie di tutte le altre, fece sì che la vita economica delle varie celenie francesi, e specialmente di quelle che si era= no swiluppate nelle piccele Antille e nella metà eccidentale dell'isela di S. Deminge, subisse scesse neteveli e risentis= se gli effetti di questo state di cose; sicchè il passaggio dall'asseluta pelitica celeniale di pretezionisme e preibi= zionismo alla libertà, proclamata nel 1661 da Colbert per le celenie francesi di America ed abbandenata 20 anni più tardi siede una manearza di sicurezza alla vita economica di questi stabilimenti. A ciò si aggiunge, per minacciare e diffi= cultare le sviluppe economice degli stabilimenti stessi, la reveca dell'editte d. Nantes ' 1685 ; che fu fatta valere anche mei territeri americani nen sele, ma che pertò ad una intelleranza religiosa notevele anche negli stabilimenti francesi dell'India verse gli stessi indigeni indiani. Questa reveca dell aditta di Mantes ebbe conseguenza notevol= mente dannase di earattere economico sia per le industrie e pel commercio della Francia, sia per le sviluppe economico delle sue colonie. Una parte netevele degli Ugenotti e pretestanti fra cesi erane dediti al commercio ed alle industrie e se nei ensewiame attualmente i numeresi nemi francesi che

esisteme mei vari paesi tentonici (Inghilterra Germania ed Africa meridionale ) abbiamo un'idea della importanza della emigrazionefrancese per effette della reveca dell'editte di Nantes. Allera in Inghilterra si portarene molti industria \* li appartenenti alle religioni proscritte e furene questi industriali che traspotando in Inghilterra, come altre in Germania, alcume delle industrie che fiorivano in Francia, costrinsere la patria di adeziene ad una tariffa di combata timente centre la patria di erigine. Une scrittere, che recentemente ha pubblicate nella Revue Historique une studie sulla pelitica commerciale del a Francia nel periede che dal trattate di Rjwjk al trattate di Utrecht, dè una tabella del= la tariffa depanale deil'Inghilterra nei rapporti celle vaz rie nazioni di Buropa. Da questa tabella si vede che depe la reveca dell'editte di Wantes ed il trasperte di parecchie industrie francesi in Inghilterra i predetti di queste stesm se industrie impertati però dalla Francia arane celpiti del deppie e del triple di quelle che non fessere i predetti si= milari di altre nazioni. Così la Francia, che da una parte si Mideheliva nella sua petenza di preduzione e ceminciava ad essere minacciata di diventare tributaria dell'estere, per predetti che ancera continuava a predurre, era shiusa da una cerebia di ferre dalla nazione nella quale si erane traspertati i germi delle sue industrie.

DIRBURO e FORITICA COLONIALE --- DISPENSA -- 7 --

francese, queste impere celeniale si trevava per effetto di erreri pelitici, di insuccessi militari e di intelleranze religiose ridette di territorio e indebolito nella vita ecomonica.

## Dal 1715 al 1789

Quanto Lunci XV saliva al trono all'età di anni 5, nel 1715 la Promota, ad enta degli insuccessi degli ultimi anni del regne di Luigi XIV, aveva costituite un impere che peteva rineteggiare cei maggieri imperi coloniali di quei tempi, e sepratutte aveva peste le basi di due rami di queste im= mre, de sene diventati pei preprietà della razza angle= sasseme e che avrebbere petute continuare a essere retaggio della rasza francese, alla quale non era mancate il genie coloniale per acquistarli e svilupparli, ma cui mansò nel memente eritice la serrispendenza degli intendimenti e dei fini fra la mazione e quelli che la rappresentavano. Nelle sviluppe di queste imprese durante il regne di Luigi XV, si vede sepratutte la cerrispendenza necessaria che esiste ira la pelitica interna di un paese o la sua petenzialità nella pelitica estera e specialmente nella politica colonialo: e massimmente da queste punto di vista la steria di questo periode sritize e disgraziate della pelitica francese può scrvize di ammaestramente anche ai nestri gierni. Durante il regne di Latigi XV, che durò del 1715 al 1774, si hanne due

periedi disgraziati, che sene il prime fra il 1715 e il 1723, cieè il periede della reggenza del Duca d'Orleans, quande tutti quegli sperperi, quei vizi, quella cendetta immerale nella vita pubblica e privata, cominciarene a dillagare cesì da cestituire una delle cause principali della riveluzione francese, il seconde sulla fine di Luigi XV, quande durante la senilità del re, tutti i vizi diffusi nella classe aristecratica si erane impessessati anche della classe media della nazione. Nel periode centrale insevece, fra il 1723 e il 1743, cieè il periode del geverne del Cardinale di Fleurj, accante al miglioramente della politica interna è manifeste anche un miglioramente nella pelitica celeniale, cieè una maggior energia ed capansis vità delle ferze preduttrici della nazione.

Questa crisi manifestatasi nella vita interna francese ebe be sotto il regne di Luigi XV la ripercusione nei due grandi luperi coloniali che la Francia aveva già fondeto e tone deva a fondare in America e nell' India. Il regne di Luigi XV obbe il triste retaggio di veder continuata fine alla fine la distruzione dell'impere americano che cel trattato di Utrecht era cominciata sotto Luigi XIV. Durante la guere ra per la successione d'Austria fra il 1743 e il 1748, la Francia, meseciatasi alle vario contese germaniche fra la Prussia e l'Austria, e venuta in contesa, per il collegamente necessario fra politica europea e politica mondiale, cella Spagna e coll'Inghilterra, cen questa per rivalità

ritto di visita che le navi spagnuole volevano esercitare sulle navi francesi interne alle Antille per impedire il constrabbande commerciale con quest'isola, si trovò implicata in
una guerra che in America riesci sfertunata. Fu soltanto nel
1748, coll'abbandone di tutte le sue pretese nel possedimenti indiani, che essa petè riacquistare il deminio americano
e conservarlo per peco mono di un ventennio. Ma quell'epeca coincideva col fiorire dei vizi e degli sperperi presse
la corte e l'aristecrazia francese, sicchè, salvato da come
pleta rovina il proprio impero americano, che, per il collegamento attraverse il Mississippi del Canadà colla Luisiana era ancora il più importanto ira gli imperi coloniali
americani allera esistenti, la Francia si vido condannata A
a perderlo dopo brevi anni.

Il gevernatere della celenia canadese comprendeva il periscole che questo derivava dal crescere sempre maggiore della potenzialità inglese in quel territorio e sepratutte dal crescere del numero degli abitanti delle vicine celenie inglesio. Gli abitanti del Canadà francese erane fra il 1720 e il 1750 aumentati da 20000 a 50000, ma era benpeca cesa quest'aumena to in cenfrente dei duecentemila Anglesasseni che abitavano le quasi libere o almeno melte autonome celenie della Nuova Inghilterra. E questo deminie francese era sepratutte minace ciate dell'atto che i celeni della Nuova Inghilterra per deri

che cellegava il bacino del San Lerenze cen quelle del Mississippi e cella Luisiana, minacciavane di entrare ceme un cunec fra i possedimenti francesi settentrienali e i meria dienali ed effettuare già in quell'epoca quella penetrazione verso l'occidente e il Pacifico che era riservata agli stati Uniti d'America cella conquista dell'evest compiuta nel 1866 sulla repubblica federale del Messice. Per provvedere ad evaviare a questo pericele era necessaria un'avveduta politica di sorveglianza e di fortificazioni lungo il confine più vula nerabile del territorio francese in America, era soccessario sepratutto sviluppare le ferze marittime, perchè in quela l'epoca come in egni altra era impessibile il continuare dua rante un'eventuale guerra la difesa del territorio senza avere il dominio del mare.

Ne all'une nè all'altre di questi due fini s'ispirò dope il 1748 la politica francese, siechè nel 1756, quande scoppiò la guerra dei sette anni, arche questa centemperaneamente combattuta in Europa, in Asia e in America, la francia si trovò del tutte impreparate a sestenere l'urte delle ferze militari britanniche e delle ferze stesse organizzate dai dai coloni britannici dell'America del Nord, e la guerra terminò per essa in un disastro. Il trattate di pace di Parigi del 1763, che definiva la guerra coloniale contemperaneamente alla guerra curepea che era definita col trattate cono temperanea di Hubetburg, vedeva revinate completamente il deminio americano della francia. Tutte il Canadà era codo deminio americano della francia. Tutte il Canadà era codo deminio americano della francia. Tutte il Canadà era codo della francia.

all'Inghilterra e seguiva la serte che nel 1713 avevane avue ta i territori dell'Acadia, di Terranova e quelli circestane ti alla baia di Hudson. Alla Francia restava solo la parte meridionale dei pessedimenti del bacino del Mississippi, dei quali però deveva cedre la parte occidentale alla Spagna, conservando solo la parte orientale.

Contemporaneamente altre perdite derivate dalla maneata resistenza sui mari la Francia subiva in Africa, deve perder va il Senegal e censervava sele l'isola di Gerea; e cesì vedeva decidere a proprio danne la letta di rivalità che quasi fatalmente era cominciata un secolo rpima fra cesa e l'Inghilterra nel continente Americane.

Sette le stesse regne di Luigi XV una crisi ugualmente grave subiva la pelitica francese in Asia, deve un grande impere veniva edificate e demolite a breve distanza di tempe
nella penisela indiana, edificate per virtu di espleratori
e di avventuriori, demolite per mancanza di criterio nei governanti e mancata cerrispendenza nelle spirite della nazio
ne. Nel 1707 alla merte del Gran Megel Aurunzzeb cominciava la decadenza del grande impere indiane, che era quasi
tutte ciò che restava della petenza quasi universale acquistata dai Mengeli sette Gengis Kan e Tamerlane,. Avveniva
fra i vari generali e gevernatori delle diverse previncie
siò che pi tardi sulla fine del secole XVIII e al principie del XIX avveniva nei rapperti fra i pascià turchi e
il sultane di Cestantinepeli: fenemene comsucte del reste-

nei grandi imperi militari nei quali, quando viene a man= eart l'energia della mente e la petestà del brascie al contrt, si manifestame le autenemie alla periferia. Cesì nel 1707 cominciarene ad agire da stal indipendenti quasi tutti Quei gevernaterati di previncia she erane unicamente circeserizioni territoriali di un sele state durante la petenam militare e centrale del gram Megel Allera le fatterie Olandesi, perteghesi, francesi e inglesi, che erane state stabilite un secele prima su vari punti della cesta Africana e che avevane agite fine allera come puri e semplici centri di traffice, devottere cominciare a escreitare anche uma pelitica territoriale, devettere per acquistare quella sieurezza e difesa che prima veniva lere dall'auterità evum que ricenesciuta dell'imperatore entrare come parteci= pasti alla letta di equilibrie pelitice che si combatteva Ega 1 vari eredi dell'impere, Allera cominciò in India come già in altre parti del mende quella rivalità tra la Francia e Inghilterra che era evunque rivalità di deminio e di petenza marittima, e in India rivalità per le sfruttamente commerciale di quella vastissima regione.

Wel 1673 la Francia aveva fondate la fatteria di Chanderas
ger vicine a Calcutta, e l'anne seguente Quella di Pendis
cherj vicine a Madras; e man mane che le condizioni pelis
tiche lecali venivane mutande in India, i capi di Queste
fatterie, specialmente di Quella di Pendicherj, come Martin
che la gevernò fine al 1701 e Dumas fra il 1735 e il 1741.

cemineiareno a escreitare sempre pi una pelitica terri= teriale, arrivande a ettenere dall'imperatore una delega= zione di governo, con diritte di prelevare certe tasse su gli abitanti di alcune previncie e levare per cente del= l'imperatore una forza di 4500 soldati. La stessa politica, Per accessità di cese venivacsercitata dalle fattorie inglesi delle quali quella di Calcutta era la pi. vicina a Chandermager e quella di Wadras a Pendieherj. Così la cen= correnza nel commercio, la rivalità nell'influenza peli= ties, e il peter risemetere impeste e levare truppe di sel= dati, misere queste fatterie l'una centre l'altra. Le condizioni di cose erane queste, quando nel 1741 il geverna= tere di Chandernager che era Dplejk veniva trasferite come governatore generale a Pendicherj, e cominciò con genio of years a governo a sviluppare mell'India una politica imperiale. Egli cominciò ad acquistare il favore del Re di Hjderabad, e del re pi petente del Bengala, ed estes: la prepria influenza su queste regioni, siechè alla fine del sue gevera turate la fatteria inglese di Madras era una speeie di piecela easi inglese chiusa fra il mare e i terri= teri pesti sette l'influenza francese, como pi tardi Pendicherj veniva a trevarsi chiusa fra il mare da una parte e i territeri pesti sette l'influenza britannisa dall'altra Questi successi del Duplaj erane al lere apeges nel 1748, quando Luigi XV, mell'addivenire alla pace di Aquisgrana e par conservare in Questa pase l'inselumità del territori americani, rimunciava agli acquisti fatti in Ingla, e pata

tuiva con l'Inghillerra che le fattorie dell'une e dell'al tre state devevant astenersi dalla pelitica di conquiste, e limitarsi alla pelitica commerciale. Con questo patto l'Inghilterra, che nen av va ancera acquistate che un'esi= gua influenza territeriale, non perdeva nulla, mentre la Francia che aveva acquistate una supremazia imperiale su tante parti, pordeva tutte. Anche in Quest eccasione si ma= nifestò l'insipienza del geverne centrale, che ceme più tar di nel cedere il Canadà si rallegrava di liberarsi di als cuni chilometri quadrati di neve, abbandonando l'India cre= deva che nessun vantaggie sarebbe derivate alla sua peli= tica commerciale dal pessesse di territori nell'India. Duplaj, celpite da quest abbandene, aveva però trevate me de, depe il 1748, di riparare in parte a queste disastre. Le compagnie Inglesi e Francesi erane ebbligate ad essere vare la pace, seconde il trattate di Aquisgrana, tra loro, ma siccome vari principi indiani continuavano a guerrege giare fra loro, esse indirettamente petevano centinuare a combattersi ce le alleate di queste o quel principe indiano pretendente il medesime trono. E fu con questa politica di intervento nelle cempetizioni locali, sepratutto cella peli tica di armamento degli indigeni, che erano asseggettati a la disciplina militare europea ed erano fatti servire al a conquista del lore paese, che Duplaj, agendo come als

DIRITTO e POLITICA COLONIALE --- DISPENSA -- 8 --

leato di principi indiani, potè riacquistare il territorio perdute. E trevavasi già nelle condizioni di principe indiane perchè eltre alla delegazione di geverne per vari territori egli
aveva ricevute dall'imperatore l'investitura di governe come
sovranedi une dei pi impertanti territorinell'attuale presidenza di Madras, quando fu per un intrige diplomatice, a cui
non seppe resistere il geverne imbelle di Luigi XV, scenfessato e richiamate in patria nel 1753 e sestituito dal governatere. Questi stipulò nel 1754 una nuova convenzione colla compagnia inglese delle Indie, per effetto delle quale le due compagnia rinunciavavne ad egni influenza territoriale acquistata
nel 1748 a quella data. Così per l'insipienza del geverno centrale che impeneva l'abbandone dei successi ettenuti, la Francia riperdeva la grande prependeranza che aveva acquistata sull'Inghilterra nell'India.

Due anni depe, nel 1756, la Francia e l'Inghilterra si trovavane di nuovo in quella guerra alla fine della quale la Francia perdeva tutte il territerio dell'america del Nord meno la
Leuisiana; e scappiata la guerra anche nell'India, essa sperase di ricuperare in queste continente, cel favore di gran parte dei principi indigeni, il territerio perdute. Ma il geverne francese fu pece abile nella scelta del suo rappresentante, che fu quel Lalli - Tellendal che nel 1761, per gl'insuccessi della sma politica indiana, veniva decapitate al suo
riberne nella metrepeli. Queste governatore, abile come miliare e valereso personalmente, andò in India cella perfetta

de ebbligare tutti gl'Indiani del territorio da lui gevernate a trascurare le regele delle caste e mettere in centatte premiscuamente bramini guerrieri e gli appartenenti alle ceste inferiori, prevecò una rivelta cesì universale, che determinò la defezione delle truppe indigene e una piena scenfitta dei Trancesi. Per tal mede nel 1761 anche le fatterie di Chandernager e di Pendicherj erane cadute in mane delle truppe britanniche, e furene restituite come compense della cessione tetale dei territori francesi in America cel trattate di pare di Parigi del 1763, depe del quale la Francia che era stata al la vigilia di acquistare un impere superiore a quelle di egni altra nazione in India, vedeva ridette il sue deminie a quelle peche lecalità che le restane ancera.

In questa condizione di cose disastrose pel suo deminio coles niale, conservando soltanto una parte delle Antille, l'isola Berbone, Maurizio, qualche fattoria lungo la costa dell'Afriz ca occidentale ed un punto dell'isola di Madagascar, la Francia si trovava all'avvento al trone di Luigi XVI, Questi regnò dal 1774 al 1793, anno della sua decapitazione, nei riguardi però della storia della politica coloniale francese il suo regno si può calcolare tra il 1774 e il 1789, fino cioè al memento in cui incominciava il tramonto della Menarchia qua l'affermarsi delle forze della Rivoluzione.

Durante il regne di Luigi XVI, ad enta delle cendizioni prez fligate in cu i trevavasi la Finanza delle state e ad enta del

formente di riveluzione che ormai si manifestava da egni par= te, si ebbe quanche tentative di ricestruzione della peliti= ca celeniale. Ora questi tentativi e furene incompleti e furene contrari al fine che chi li comprendeva si era proposte. Si cereò di acquistare e di colonizzare per la Francia tutte il Madagascar e si cercò di esplerare e di celenizzare, tra= sfermandele in nueva francia, in altre territerio che deveva nei diventare retaggio esclusivo della razza angle sassone. cieè la grande isela Australiana. Durante pei la guerra combattuta gra la Francia e l'Inghilterra, tra il 1778 e 1783, si cercò di ricuperare in India la pesizione perduta, ma quande il Bailly de Suffren aveva già vinte la torza batta= glia navale sette le fertificazioni di Madras, gli giungeva nel 1782 l'annunzie di quell'armistizie che diveva rendere nulle le sue vitterie in India e lasciare la Francia cella sela seddisfazione di avere contribuite alla liberazione delle celenie inglesi di America. Cust'ultima guerra di Luigi XVI, durante la quale si tentò di ricuperare il terrene perdute in India, fu cembattuta dalla Francia in America nen per riacqui stare la pesizione perduta, ma per rappresaglia centre l'In= ghilterra , per infliggerle una perdita cerrispendente a quel= la che nel 1773 l'Inghilterra aveva inflitte alla Francia. In quel periede di tempe le celente inglesi che dope l'acqui= ste del Canadà da parte del 'Inghilterra erane penetrate per mezze della celenizzazione verse i grandi laghi, ed il bacine dell'Ohie, ceminciavane ad essere malcentente per la tassaFE THE SHILL

che i rappresentanti delle celenie stesse fessere interpellati

Queste fatte pertò nel 1775 alla dichiarazione dei diritti, e
nel 1776 alla dichiarazione di indipendenza. Il geverne francesa deminate seltante dal cencette velgare dell'equilibrie
desiderie di diminuire l'impere britannice di quante que
st veva diminuite il deminie celeniale francese, ricenebbe
173 gli inserti americani ceme appartenenti a state indi174 fece alleanza cen lere e determinò cel sue seccerse
175 tare, il 17 Ottebre 1788, la sera di Crawallis che segnò
la fine del deminie dirette della gran Bretagna in quelle regieni, peichè questa depe 4 annialtri di lette, sestenute cen
peca fertuna, fu cestretta cella pace di Versailles (1783), a
ricenescere la indipendenza delle sue antiche celenie, cieè

della celeria del Senegal, che aveva perdute nel 1763, ma nese
sun vantaggio in America verchè nella cenvenzione del 1778,
stipfilata dalla Francia cegli inserti americani, fu pattuite
che il geverne francese si obbligava a nen reclamare, nè allera, in avvenire, alcun territorio dell'America del nerd.

segli edierni stati Uniti d'America.

infliggere una perdita celeniale all'Inghilterra, rinunin aggi inizi della guerra a qualunque tentative per riacinizi della guerra a qualunque tentative per riacinizi della della guerra a qualunque tentative per riacinizi della dell prima che il presidente Menree la preclamasse e che, ceme si sa, si cencreta nel mette "l'America agli Americani ".

La Francia cesì chiudeva il periede della sua pelitica cele= niale cen quella che si petrebbe definire una liquidazione ge= nerale del sue impere celeniale, nen restandele che alcune fatterie lungo le ceste indiane ed africane, le due isele Ber= bene e Unione, che erane di qualche impertanza, una parte del= le piccole Antille e metà dell'isela di S. Deminge.

Questa letta cesì sfertunata diede luege a melti scritteri di steria delle celenie di dire che la Francia non aveva il genie della pelitica celeniale, mentre invece la fortuna della cole= nizzazione agricela del Canadà, l'aumente della pepelazione Canadese, gli esperimenti di celtura trepicale, cesì riusciti nell'isela di S. Deminge e nelle piccele Antille, dimestravane che i Francesi ceme pepele nen erane inferieri agli Spagnue li ed ai Perteghesi, anzi li superavano perchè nen si facevano disistemare dagli indigeni, che erano elevati a lere livel= le e nen abbasati ad una condizione servile,; Nè alla Francia erane mancati uemini ferti, sia ceme generali che ceme gever= nateri di celenie, tante è vere che l'Inghilterra in India ha elevato un menumente a Duplj che pure le era nemice, perchè il suo sistema di geverne e di intervente nelle lette tra stati indigeni, e la sua iniziativa di far vivere alla europea gli indigeni e di farli servire sette gevernanti europei alla cenquista del lere paese fu devute cepiare da lerd Clive e si pirestrò cesì buene che riuscì a dare l'impere indiano alia

Inghilterra. Ciò che è mancate alla Francia in quel periode è stata la rispendenza della pelitica interna alla pelitica celeniale, la cescienza delle classi dirigenti che era meno facile a conseguire in un epoca di governo assolute di quelle che sia in un paese democratice.

A tutto questo si aggiungevano la imprevidenza nella difesa, la mancanza di mezzi economici e la detestabile politica cole= niale che facevano mancare alla Francia le iniziative del gesverno centrale.

Queste furene le ragioni per le quali alla Francia venne mens Il successo in quella lotta celeniale alla quale non avrebbe petute settrarsi. Questa letta incominciata tra ipesi commercianti di Eurepa, depe la scoperta dell'America tendeva al de= minio dei mercati ed al deminio della grande navigazione tra: = seceanica e sepratutte al dominio dei campi di quella nucva coltura tropicale, che tante mutarone la economia pubblica mondiale. Fu per effette di questa necissità di espansione economica e di deminio coloniale che l'Inghilterra depe de= bellata l'Ousa germanica nel secele XVI, si dedicò per un se= cole con tutta la sua forza a togliere di mezze la supremaz zia dell'Olanda e della Spagna. Depe questi successi si tre= varene di frente negli stessi campi di espansione di coleniz= azione e di dominio i due selezionati rivali superstiti la Francia e l'Inghilterra, E la lotta tra questi due stati pel collegamento necessario tra le risorse del commercio e le ri= gerse interne di ciascune dei due stati tra la espansione ecenomice e la ragione dei mezzi stessi di sussistenza era così
faisle come lo è ai nostri gierni quella tra Inghilterra e
Germania. I rappresentanti di questi due stati che non rappresentano niente altre che le lore opinioni, quantunque si meta
one d'accorde nel congressi, pure non potranno impedire una
cisi di premazia simile a quella del secolo decimo ottave
tra Francia e Inghilterra !

In nuove celture hanne influite nen pece anche in via indireta ta sulle spirite pubblice di Eurepa a ceminciare dal secole XVII. Allera inceminciarene ad usarsi largamente in Eurepa in nuevi alimenti e i nuevi narcetici celtivati nei paesi d'Orien te e del nueve mende, e a due secoli di alcelisme (secole XV e XVI) cerrispesere due secoli di alimenti nervesi e sepratatate di terpenti l'ultima metà del secole XVII e secole XVIII.

In quest'epeca in cui gli studi dei fisielegi dimestrane quanta influenza abbia sulla mertalità e sul carattere merale dell'ueme l'indele degli alimenti alcoelici e nevesi, nen fa s'ue pire se nen rende meravigliesa l'affermazione che una certa maggiere calma nel considerare i rapporti tra gli individui, una serta maggior equità nel censiderare i rapporti sociali tra gli uemini e la società umana un aiute nelle sviluppe della filesefia nella secenda metà del secole XVIII deve essere desivate alla società Europea anche da questi nuevi alimenti fisici, che introduceva nelle chassi dirigenti la scoperta deve mende e la cultura diffuea nalle nueve regioni.

Pei un'altra importanza ebbe la pelitica Americana nella fine del secole XVIII sui paesi dell'Eurepa e specialmente sulla Francia. La Francia interveniva negli stati Uniti d'America. per un concette velgare e materiale di equilibrie politice per un concette di pura e semplice rappresaglia, che talera può, quande si prescinde dalle ragioni della carità e dell'u= manità, essera consigliabilo nei rapporti tra individui, ma che melte velte costituisco un errere nei rapporti tra stati. La Francia nell'intervenire negli Stati Uniti, in un periede in cui fermentava in tutte il territorio le spirito della ri wolusione, mandava le sue truppe e i suel ufficiali ad aiutare sudditi che si rendevane indipendenti dal lere legitti= me re, a dare ragione alla rivoluzione contro loggi che derivavano dal potere legittimedi uno stato per quante complesso ceme era l'impere britannice. Essa quindi dava al preprie paz pele le spettacele di una reazione di altri pepeli centre i lors gevernanti, di una reazione che incominciava illegalmonte ed aveva per ultimo risultato la sanzione della logge. Insitre depe compiuta la guerra riconesciuta anche dall'Inshilterra la indipendenza degli Stati Uniti di America, & sel dati e gli Ufficiali che riternavane dal centinente americano e prime fra tutti il lere cape Lafajette rientravano con la mente piena di idee repubblicans, di assemblee deliberanti di velentà di pepele superiere alla velentà del sevrane. Gli

DIRITTO a POLITICA COLONIALE ----DISPENSA --9--

Stati Uniti di America mandarene ambasciatori nei varii paesi di Europa e il loro ambasciatore a Parigi era Beniamino Franklin, il quale uomo di lettere, e di scienze, diventò ben pre= ste l'idole della secietà parigina e rappresentava per i francesi nen un individue appartenente ad un paese che resisteva con violenza e tenacia all'abalizione della schiavitù, ma un rappresentante di Spartani ed Ateniesi che nel nuovo mendo ri= producevane i periedi più classici del mende vecchie, cicè le sviluppo massimo delle virtà e dell'intelligenza. Tutto ciò fe= co apparire l'intervento del regno di Luigi XVI come l'atte di politica estera più stolto che la storia moderna ricordi. Esso mise in centatte il popele che già meditava la rivoluzione con una riveluzione fortunata e riuscita, la quale diede mede al pepele francese di apprezzare ceme risultamente della rivoluzione e delle forme di geverne repubblicane tutte le virtù reali e leggendarie che si ricenescevane negli Stati Uniti di A= merica. E quindi a quella stessa guisa che i primi rapporti tra Europa e il continente Americano diedero cagione ai filez sofi pelitici, a cominciare da Montaigneed a finire con Montesquieu e Reusseau e di studiare i rapporti seciali dei popoli cesidetti barbari come qualche cesa sette un certe rispette preferibile ai rapporti seciali dei pepeli civili e che diede= re a questi filesefi pelitici il punte di partenza per l'idea di una ricestruzione sociale che ternasse al contratte sociami le ed alle idee dei pepeli primitivi, cesì il contatte cel Nue= we Wonde, dopo che era state sviluppate ed aveva ettenute la

sua indipendenza, disde in Europa al penelefrancese l'ultima spinta per concepire come possibile e lecita la rivoluzione e l'energia per peterla attuare.

NA DEL DOMINIO COLONIALE DURANTE L'EPOCA

NA DEL DOMINIO COLONIALE DURANTE L'IMPERO

Quande Luigi XVI sali al trono, l'impere celeniale francese era ridette în preperzioni tali da nen petersi più dire impere, perchè non restavane alla francia che le fatterie dell'India, alcumi iseletti nell'America del Nord, e le duo isele Berbone e Maurizie che servivano per la futura celtivazione dela le zucchero e per effrire un ripare ai cersari che minacciavas ne dalla parte dell'Atlantice e dell'Oceano Indiano il commers cie britannice durate la riveluzione, più la metà eccidentale dell'isela di S. Deminge e alcune delle piccole Antille, che erane le sele celenie fierenti, sia per le piantagieni e il lavoro servile, sia per il commercio di contrabbando che da quelle isole veniva fatte all'America Spagnuela e all'America inglese, egni velta che una delle due petenze si trevava in stato di guerra. Al principio della rivoluzione, la Francia era trepps preeccupata delle faccende interne per peter pensare a un allargamente del sue deminio celeniale e negli anni successivi, quande la rivoluzione si riaffermò e all'Assemblea Cesti= tuente succedette la Legislativa, e a questa nel 1792 la cenven= ziene.l'attività celoniale della francia si mamifestò piutto =

ste mell'ordinamento delle celenie che le restavavne che non nell'estensione del deminio celeniale. Quando fu preclamata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino questa di= chiarazione aveva una portata piuttostoumana che francese e dava al popele francese la convinzione di aver ricevute la mis= siene sterica di diffendere i principi della libertà, uguaglian= za e fraternità, come principi inerenti qual fondamente di dirit te alla natura umana, anzi che essere con una nazio= nalità e una razza piutteste che cen un'altra. Ma, come melte velte si riscentra nei mevimenti pepelari, nei quali si riduce uma cenvinzione e una dettrina, che si afferma capace di diffusione presso tutti, a essere il privilegie di pochi, così avvenne che la Francia preclamò questi principi dell'uguaglianza, libertà fraternità ceme principi di diritte a cui petessere pretendere tutti gli uemini; ma quande si trattò di applicarli a uemini che non erane della razza francese e nemmeno della razza Europea, ma appartenevano a quella che si considerava la lazza servile, il popele francese esitò. Ma i neri dell'Isola di S. Domingo che era l'isola più importante per pepelazione s epr valore economico, specialmente la parte più celta fra loro, e i mulatti, non esitarene a dedurre le censeguenze derivan= ti dalla dichiarazione dei diritti dell'ueme e del cittadino e a sestenere che siccome anch'essi erane uemini, anche ad essi doveva essere applicate il principie dell'uguaglianza, quindi reclamavane la liberazione dalla schiavità e il riconoscimento dei diritti civili e pelitici.

Ora anche in questo case, come in altri esaminati le scerso anno relativamente a quelle colonie inglesi in cui la maggie = ranza è indigenae la mineranza Europez, si è manifestate un fenomeno che la retterica Europea melte velte dimentica, il fenemene che cisè l'autenemia cencessa a queste celenie senza settrarle dal deminie dirette della Metrepeli, mette la gran maggioranza indigena alla mercè di pechi europei, e setto la parvenza di autonomia del geverne lecale, si muta il geverne metropolitane che petrebbe dirsi paterne, in geverne tirannice. Questo avvenne nell'isola di S. Deminge e nelle Antille Francesi, deve, essende la maggieranza dei neri schiava e disarmata ed avendo i piantatori bianchi il potere militare ed economi mice e anche la maggieranza dal punte di vista eletterale perm chè essi eran tutti liberi mentre pechi le erane fra i neri, i bianchi premettere ancer più sepra i neri, e cercavane di terrerizzarli per impedir lere di demandare la liberazione dals la schiavitù e l'uguaglianza. E tante fu minacciesa la cendet= ta dei piantateri e dei banchieri dell'isela, che nel 1790 l'As: semblea legislativa per accententarli deveva emettere un vete da cui risultava che la dichiarazione dei diritti del uoma c del sittadine si applicava cele alla Francia e nen peteva esse: re applicata senza disposizioni particelari alle colonie. Ma il 28 marze 1792 l'Assemblea legislativa accordò per la rpima velta alle celenie una rappresentanza nel parlamente, con que= sta metivazione: Considerant que les colonies font partie in= tegrante de l'empire français...., e cel decrete del 22 Ageste

1792 attribul lere trentaquattre rappresentanti cesi distribuitt IS a S. Deminge, 4 alla Guadalupa, 3 alla Martinica, 2 al= l'isela di riunione (già Bounben) 2 all'Ile de France già Maus rinie), 2 all'India Francese, I a Santa Lucia, I a Tolago, I alla Guiana. Questa decisione dell'Assemblea cagionò un vive malcontento fra i neri, e diede origine a quella rivolta, che repressa da principio crudelmente dai bianchi pertava nel 1794 alla vitterladei neri e costrinse il governo metrepelitano, debele all'eccesse in un sense come lo era state quattro anni prima sel sansa opposto, a proclamare la liberazione di tutti gli schiavi e l'ammisciene dei neri liberi ai diritti civili e pe= titici, Decrete della convenzione del 4 Febbraio 1794, Così in un memente in cui la Francia era ridette nella petenzialità militare in Europa la lotta fra i due elementi fu combattuta sels nel territorio celeniale, e ne venne quella terribile guer ra servile che ebbe per risultate l'espulsione di tutti i bian chi e le steminio di una parte di essi, e la fermazione di une state nere setto il famese Teussaint L'Uvesture, sepranneminace il Mapeleone nere, che dava garanzia di una certa legalità di geverno e di vita sociale nell'isela, costituendavi un regne di uscini di celere sette l'alta sevranità della Francia. Quande Napeleene ebbe la petenza di frenare tutte le varie errenti che avevane minacciate l'esistenza della francia durante il Diretterie, pareva che egli nella sua mente imperiale aresse accolte l'idea di questo geverne nero cestituitesi nel= l'Acela di Hait', che cenfessava la sua volentà d'essere ebm

bediente all'alta sevrancia della Francia, e che cell'ordine che regnava nell'interne e il lavere a cui si dedicavape i neri liberati, dimostrava di poter rispondere alle speranze che in esse ripenevane quelli che l'avevane costituite. Ma Napeleone come ebbe a confessare egli stesso nelle memorie di Sant'Elena, nen comprese nulla del mevimente dei neri di Haiti non ebbe nessuna fiducia nella lere pessibilità di un regne erdinate, ed ebbe a dire che une dei suel primi compiti di priz me console deveva essere quelle di distruggere la nuova Algeri costituitasi nelle piecele Antille. Egli non aveva nessuna fiducia nelle sviluppe civile degli uemini di celere, credeva che Le celonie devevane essere governate direttamente dalla metre= poli che vi deveva costituire un aristeorazia bianca, che dirigesse la produzione mediante il lavoro servile, a che la vita economica delle colonie fesse asservita a quella della metropell, tra incemna, in quest argomento, un some dell'ancien regime piutteste che un ueme della rivoluzione. Riguarde a S. Des mingosi regelò in conseguenza delle sue idee, mandò nell isels 30000 uemini setto il comande del generale Leclero, il quale parte colla forza parte coll'astuela ristabili l'auterità del= la Francia, e riusol, con inganni e tradimenti, a impossossarsi di Toussaint L'Ouverture che fu trasportate in Francia deve morl in prigione reate contre la buona fede simile a quelle che più tardi Napeleone commise a danno del Duca di Enghien. Ma volende Napeleene ristabilire la schiavità nell isela di Haiti, 71 fè divampare una auova rivoluzione, e il risultate

fu che la Francia, proprio quando Napeleone voleva ricesti= thire l'impere coloniale francese, perdette anche S. Domingo, la siù flerida fra le celonie, che si costitul ora ad impere, era in un sele state, era divise nella parte erientale di ci= viltà spagnuola e occidentale di civiltà francese, ma che non appartenne più al dominio coloniale francese. Mentre duran= te la repubblica e durante l'impere di Napoleone si verifi= cavane per l'insipienza nelle nerme di geverno interno e sepratutte nell'erdinamente della vita sociale questa crisi del dominio di S. Demingo e questa perdita da parte della Frans cia, tutta una serie di tentativi falliti per ricostituire un impero coloniale si andavano verificando tanto sotto la ro= pubblica che sette l'impere. Era naturale che nel prime pa= riede nel periode diremo quasi poetice della rivoruzione, il concetto relativo al governo dei paesi che si possedevano de= veva essere più ferte del concetto della diffusione del domi= nie marittime e celeniale e finisse cel prevalere l'idea del= la libertà e dell'uguaglianza dei neri a tutti i cesti seconde la frase di Rebespierre "periscane le celenie ma si salvi il principie " Il che pei non era tanto una steltezza, perche le celenie furene perdute appunte perchè non si velle salvare il principie, quando Napeleone voleva ristabilire la schiavi= tù e l'appressione dei meri obbligandeli al lavore servile. Ma quande nel 1795 la Francia cominciò a trovarsi di fronte elle necessità della politica internazionale, e per effetto delle vitterie conseguite dai suoi esergiti si trovò nella

condizione di peter prendere le misure necessarie alla sua sicurezza e all'espansione della sua vita economica, si trovò quasi costretta a ripredere la politica di Enrico IV e di Luigi XIV. Questa pelitica della Francia depe i primi gierni della rivoluzione che si riattaccava così logicamente alle tradizioni di Enrice IV e di Luigi XIV tanto nella pelitica continentale per il pessesse della spende del Rene quante nel la politica coloniale e commerciale per il deminie dei mari e l'impere eltremarine, è une degli esempi più decisivi della legiche necessità della politica estera e della falsità dell'affermatione di colore che attribuiscone la grandi guerre del passate a capricci di governanti e interessi di dinastie. mentre sone un esponente pratico dei bisegni che esisteno ver un paese e si ripercuetene nelle sua cescienza nazienale. La Francia repubblicana si grevò ad avere la stessa politica she aveva sestenute con tanta poca fertuna durante il regne di Luigi XV. per resistore alla petenza marittima dell'Inghil= terra e per costituire a sua volta una petenza marittima che petesse competere con quella Inglese. R si ebbe.dal 1793 al 1800 quella guerra al commercie inglese de parte dei corsari francesi, che avevane la prepria sede in Eurepa specialmente nei perti di Havree di Berdeaux e nell'Oceane indiane aci per ti delle izole Maurizio e Rephene Questi cersari pertarene un danne immense al commercie inglese; basti dire che cattura-

DIRITTO . POLITICA COLONIAUR --- DISPENSA -- TO

reno, del 1793 al 1800 circa 5000 legni mercantili inglesi, centro seli 600 legni francesi catturati dagli inglesi

Navi mercantili inglesi catturate dai cersari francesi Ann. 1793-1794-1795-1796-1797-1799-1799-1800 Numera delle navi 352 644 640 489 949 688 730 666 Navi corsare francesi eatturate da inereciatori britannici Appl 1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800 Numero dello navi 44 9 23 41 134 136 104 65 Wa la petenza marittima inglese era anche allera cesi ferte da poter resistere a questa crisi e da poter arrecare con vapprosaglie un danne melte maggiere al commercie francese di quelle che subiva il commercie inglese dai corsari france si. Infatti nel 1798 l'Inghilterra fece apprevare quella leg go sul cenveglio delle navi per mense della quale, disponendo della potentissima marina da guerra inglese, le squadre mercantili scortate da squadre militari poterono, a periodi, con= tinuare i rapporti commerciali cell'Estrono Oriente e coll' America, prestando l'opera degli isolati incrociatori francesi Il risultato fu che dopo questo pesiodo il commercio maritti= 190 inglese era ancera fortissimo e si aggirava intorno agli oft milioni di frenchi all'anno, mentre il commercio françese era meno di un milione; il 5% francese ara quetate nel 1798 a 20, il 3% inglese a 49 Trattoveri & be duello economico che si combattava fra una potenza coloniale vincitries e una potensa coloniale che aspirava alla rivincita, e che si definiva colla sconfitta di quest'ultima.

Fu appunto constatando questa condizione di cose che nel 1802 Napoleone primo console stipulò quel trattato di Aimens che pareva dovesse ristabilire la pace tra Francia e Inghilterra ma che pochi mesi dopo veniva rotto con danno dell'una e del l'altra e colla distruzione completa della potenza coloniale francese. L'avversione tra la Francia e l'Inghilterra in quel periodo fu più force del buon senso, mentre l'evversione fra queste due stesse nazioni fu p.u debole del sentimento di convenienza che poteva essere apprezzato, data an mattrità di coscienza politica nell'un paese e nell'altro, in modo da dudurre Francia e Inghilterra all'accordo coloniale del 28 febbraio 1904 accordo che mise a disposizione della la grande potenza marittima uno dei più potenti eserciti e a disposizione di una potenza militare di primordine come la Francia la più potente delle marine. Un simile accordo non potè essere conseguito nel 1802, e la conseguenza fu per l'Inghilterra una perdita di parecchi miliardi e una guerra di 12 anni per la Francia la perdita di quasi tutte le colonie che le restavano e la necessità di quella capitolazione coloniale che si riessumse nei patti subiti nel 1814 e 1815.

Il periodo trascorso tra la rottura della pace di Amiens e la pace di Parigi (ISI4) fu contrassegnato da una serie di centativi che da parte della Francia erano in Africa la continuazione dei tentativi fatti negli ultimi anni del secolo ZVIII per la ricostituzione di un impero coloniale in Oriente ed in America. No. 1798 Napolsone, allora generale a non ancora primo consola scriveva el direttorio che per riscquistare la potenza francase melle India era necessario di stabilire la potenza francese nell'Egitto. Con questo scope appunto egli iniziava quel= la apparentemente romantica spedizione di Egitto, che invece aveva lo scopo di trovare un punto di appoggio per la invasione della India sia per mare che per terra attraverso l'Asia minore e la Pareia. Napoleone, che aveva visto fallire una gran parte dei tentativi francesi per l'acquisto del dominio del mare, cercava di sviluppare la potenza marittima sia merountile che militare della Francia, me non avendo una grande fiducia mella potenza navale francese cercava di escogitare contro l'Inghilterra progetti che permettesserodi combatterla per la via di terra, sia arrivando in India attraverse l'Egitto, la Siria, l'ssia minore e la Persia e più tardi attraverso la Russia, sia infine combattendo nel continente mediante : blocco continentare il commercio inglese, a cui non poteva più dere la caccia sul mere. L'impresa dell'Egitto era quindi concepita per colpire l'impero inglese nell'India e per rinnevare con migliore stau. ... nuccessa nelle India le imprese di Dupleix; e mentre da un lato Napoleone scriveva al Direttorio che in Egitto erano le chiavi dell'India, scriveva pure Tippa Suib sultano di Maisur di resistere il più lungamento possibile perchè stava preparandosi un esrecato allegato francese per combattere in India la potenza dell'Inghilterra. Tutti sanno che questo segne falli e Napoleone per rialgare

le sorti delle armi francesi dovette ritornare in Francia ed in Italia e nel 1801 l'ultime corpo dell'esercito francese capitaleva e consemporaneamente l'alleato indiano della Francese cia moriva, nella breccia della sua capitale in cui restiteva all'ultimo asselto delle truppe inghlesi.

Più tardi l'alleanza colla Russia ed il gran disegne di Napo= Loone de desense Cuita Russia 11 deminio del Monde, evera 10 stesso scope di colpire l'Inghilterra nel suo dominio delle India. Una politica uguale di ricostruzione tentò Napoleone anzi fu tentata dalla Repubblica francese ancora prima di Napoleone, in America. Quivi no. era più possibile acquistare vastità de territorio perchè era già stabilita al Nord la Repubblica, che pei diventò gli Stati Uniti d'America, mentre nel Canada era troppe forte e solidamente stabilite il geverno inglese. Ma Napoleone tentò, cellecande un suo fratelle sul tre= no di Spagna, di fare diventare questa con tutte le sue colonie vassalla e per le mone satellite della Francia, ma queste tentativo nen sele nen riusel a stabilire una dinastia di Bena= parte nella Spagna, ma pertò per risultate la perdita delle eslegie della Spagna, che preclamarene ben preste la lere indi= pondenza.

Ma in limiti più medesti Napeleene aveva tentate di fermare un impere ganinsulare, avende ettenute dalla Spagna la cession« della parte orientale dell'isola di S.Domingo, avendo occupato alcune della piccole Antille e cercande cogli armamenti di quel porti e coll'invio in quelle acque di una squadra di ac-

quistare il deminio del commercio e della navigazione verse tutto il golfo del Messico.

contemperaneamente una spedizione francese veniva mandata cel proteste della esplerazione nel territorio dell'Austra:

lia, alla quale, inesplorata nella parte settentrionale ed occidentale, veniva dato il nome di =Terre Napoleon=,e si me= d'tava più tardi di inviare un'altra spedizione per prendere possesso e mettervi le basi di un altro impero coloniale francese, La battaglia di Trafalgar, vinta dagli Inglesi sulla flot ta francese e Spagnuola, distruggeva la potenza marittima della francia la quale, perduto il contratto colle colonie più lontane e eprduto il dominio del mare, non poteva più cercare di costituire un impero coloniale e nemmeno di conser vare le colonie che ancora le rimanevano.

Mentre la gloria di Napoleone rifulgeva in Europa e estendeva in Europa il suo territorio tanto che nel 1810 pareva pros
sima a diventare veramente il ricostruttore dell'antico impero romano, l'ultima delle colonie francesi, l'Ile de France, doveva cedere capitolando nello stesso anno 1810 alla
flotta inglese. La Francia così era ridotta al solo suo territorio continentale e fu allora che per spingere sino ad
epica esagerazione la guerra contro il commercio e la potenza marittima inglese, egli invel col blocco continentale
sempre più rigoroso contro il commercio britannico. Alla potenza francese non restava più che la virtù e l'ardimento
dei corsari, i quali correvano il mare da tutte le parti per o

colpire il commercie britannico. Le merci inglesi poi che ve nivano in qualunque paese d'Europa, poichè tutti avevano aderito al blocco continentale per non diventare nemici di Na= poleone, dovevano essere bruciate sulla pubblica piazza. Ma anche quest'ultima fase della lotta fu inutile e non raggiunse lo scopo che Napoleone si proponeva. L'Inghilterra forte nella sua instalirità, non ebbe alcuna perdita territoriale, ma perdite gravi di carattere economico, dalle quali però poco dopo potè riaversi collo sviluppo del suo commer= cio, essendo ormai distrutta la potenza commerciale franceso. il rigultato di questa puerra della rivoluzione e dell'im= pero c'a per la francia fu dal punto di vista dell'impero celentale veramente disastroso, si ha riassunto negli arti= colida 7014 del trattate di Parigi del Maggio 1814, che fu 11 primo trattato di pace stipulato dalla vario potenze con la Trancia dopo l'abdicazione di Mapoleone a Fontainebleau. In occasione di questa abdicazione si stipulava il trattato di pace, col quale si decideva sulle pretese di apoleone e della sua famiglia, poi col Conte di Attois si stipulava il vero tratato di pace, ove negli art- da 7 a TA si stabilivano nor me relative al dominio coloniale della Francia:

rt che stabilisco la definitiva attribuzione alla Gran retagna dell'isola di Malta

ent 8 La Cran retagna restituisce alla rancia le colonie che questa possedeva al Frennaio Fra ad eccezione di Tobas go,8 lucia, laurizio e la metà orientale di Somingo, che torna alla Spagna

Art. 9 La Spesia e Norvegia restituiscono alla Francia la Guadalupa.

Art. IO Il Portigallo restituisce la Guiana; per il territo=
rio preteso contemporaneamente dal Portogallo pel Brasile
e dalla Francia s'impegna a provvedere ad accordi con mediazione dell'Inghilterra.

Art. II Le fortificazioni coloniali saranno restituite nella condizione in cui si trovano alla stipulazione del trattato.

Art. I2 - La Granbretagna promette ai sudditi francesi in India i privilegi della Nazione più favorita La Francia si impegna a non fortificare gli stabilimenti indiani restituiti le

Art. I3 - Ristabiliti i diritti di pesca a Terranova

Art. I4 - Le colonie saranno restituite alla francia in pare
te entro sei mesi.

Così presso a peco il territorio coloniale francese veniva ricostituito nelle condizioni in cui si trovava nel 1792. Infatti il trattato di Parigi del 1814 per far rilevare il concetto predominante della potenza vincitrice, di essere stata cioè in guerra contro Napoleone e non contro la Francia lasciava alla Francia tutto il suo territorio d'Europa e qua si tutte le colonie che possedeva nel 1792, nel momento cioè in cui il governo ancora costituzionale di Luigi XVI era ces sato ed il governo ritenuto illegittimo della Repubblica lo aveva sostituito.

Quando però Napoleone tornò dall'Isola d'Elba e si venne alla battaglia di Wateloo, dove la Francia rimase sconfitta dalle altre potenze, queste ridussero il territorio francese ancera più di quel che non fesse nel 1792, ma non le privarono di quanto era state stabilite nel 1814 per i territori celemiali. Una sela eccesione a queste riguarde fu negli art 106 e 107 dell'atte finale del Congresse di Vienna del 1815 che sestituiscene all'art. IO del trattate di Parigi del 1814 nel sentise che il Pertegalle restituirà alla Francia la Guiana fine all' Oyelock, e che il confine sarà fissate per accorde del = le due petenze e sensa la mediazione dell'Inghilterra:
Un'altra medificazione si ebbe ai patti stabiliti per la Francia nel 1814 cel trattato definitive di pace stipulatesi a Parigi nel 20 Nevembre 1815.

La Francia, che seconde il prime trattate di pace del 1814 non era stata settoposta al pagamento di alcune indennità di guerra , devette pel trattate del 1815 subire il pagamento di una indennità di guerra di 700 milioni di franchi. Contemporaneamente venne stipulata tra Francia e Inghilterra una convenzione particelare a causa dei reclami dei sudditi inglesi danneggiati dal blecce centinentale e dalla guerra cendetta dalla Francia durante il periode della sua deca-

DIRITTO . POLITICA COLONIALE ----- DISPENSA II----

derivante dalle eventualità della guerra. Lart. I6 di questa convenzione e l'art. 9 del precitate trattate di Parigi suber dinane la restituzione delle celenie da parte dell'Inghil= terra alla Francia, alla iscrizione nel debite pubblice francese di una rendita di franchi 3500000 al neme dei commissione designati per la liquidazione della indennità

LA POLITICA COLONIALE FRANCESE DALLA CADUTA DI NAPOLEONE PRIMO ADLA GUERRA FRANCO GERMANICA.

Limpere di Napeleone prime per nen aver sapute, anche nel per riode della sua maggiere petenza, sviluppare le sue fersema= sittime e per nen aver petute censervare il deminio del mare avera subite, come abbiame già dette, prima una ferte diminu-21000 nei suei pessedimenti coieniali, e pei nel ISII aveva fiffite cel perderli tutti. Alla caduta di Napeleone prime, una parte di queste celenie e specialmente delle piccele Autille che avevane importanza per la preduzione delle zucchere, fu= rene restituite alla Francia, la quale quindi al riterne del Berbeni, alla prima e depe i cete gierni, alla seconda restaurazione, si trevò di nuovo cen un piccele deminie coloniale e con un pueblema celeniale che si peteva scindere in tre quin stieni jiverse.La prima questiene si riferiva all'ammini= strazione pelitica delle celenie che riternavano alla Franz cia la seconda alla loro amministrazione economica, la terza a un pregramma future di espansione che riprendende il grande disegne del cardinale di Richelieu, che per la terza vel s

di dare alla Francia un impere celeniale.

T Berboni che, non tanto per quel che si riferiva personal= mente al sevrane, ma per ciò che si riferiva alla maggioransa di quelli che governavano in nome di queste e le consi= gliavano, nulla avevano imparato, secondo quanto dissero gli sterici che criticareno la loro epera, e nulla avevage di= menticate, riternarene in Francia cen un pregramma di rappres saglia verse la riveluzione e di ristabilimento di tutto ciò che ricerdava l'antice regime. Nel 1814 e nel principie del 1815 queste pregramma fu rappresentate dal ministre Malenet che incominciò a riorganizzare le celenie ceme se non fesse esistita quella grande parentesi sterica che intercede fra il 1789 e il 1814. Ristabilita la schisvitù, fu ristabilita anche la dipendenza asseluta delle colonie dal gevernatore rispettive senza alcun petere simile al petere che avevane antecedentemente i tribunali per la tutela della libertà individuale, e della proprietà di from a agli arbitrii del= 'amministrazione, e senza istituzioni rappresentative come quelle che erano state inaugurate anche nelle celonie dalla rivoluzione.

Inoltre avevano ristabilite il cesidette sistema di esclus sione pertante una cembinazione di tariffe deganali per cui la francia aveva l'asselute menepelio del cemmercio d'impers tazione nelle celonie, e queste, specializzando le lero cultus re, di generi celoniali, e specialmente delle zucchero che ins teressavano la francia devevano fernire al commercie frances se in abbondanza e a prezzi regelati dall'amministrazione,i generi da esse predetti.

Ma queste tentative di ristabilimente del sistema pelitice ed ecenemico delle colonie tal quale era prima della rivelue zione, falli per effette del riterno di Mapeleene prime dal= l'isela d'Elba e dei cente gierni. Sicceme e la restaurazies ne che vacillava e mementaneamente era privata un'altra vol= th del trone, e Napeleone che voleva ristabilirsi sul trono di francia cercavano di acquistarsi il favore delle grandi petenze, specialmente dell'Inghilterra che aveva avute la maggior parte nella restituzione delle colonie alla Francia, tage te Napeleone prime nei cente giorni quanto al riterro Luigi XVIII che nen ebbe il ceraggio di disgustare l'Inghilterra depe quanto Napoleone aveva cencesse, abelirene la schiavitù e Tecere un pregramma d'amministrazione coloniale che desse maggiori garanzie di libertà individuale e un relative decentramento se pos un autenemia prepriamente detta delle singele colonie.

Questo, depe la caduta di Napeleene prime, fu il pregramma efe Settuate dal ministre Pertal, che, essende stato armatore, co= nosceva i bisegni del commercio, e, non lasciandosi prendere dallo stupide desiderio di restaurare il passato, applicava le indagini d'uma politica sperimentale in mode da adattare la amministrazione celeniale ai bisegni del momento e la possi= bilità di ceerdinare le lere esigenze con quelle della madre patria. Il Portal erganizzò infatti con gevernatori non più investiti di peteri asseluti, ma accompagnati de censigli celoniali che esercitassero un voto consultivo e un'azione di centrello l'amministrazione politica delle colonie.

Quando all'amministrazione economica delle colonie wered di riparare ai danni economici derivati dall'abclizione delle achiavitù con un rimaneggiamento delle tariffe deganali. L' balizione della schiavitù non solo fece aumentare il prezze della mano d'epera, ma provocò una scarsità della mano d'epera stessa per effetto dell'indole delle culture cosidette co= leniali . In seguite a ciò divenne meno retributiva la pre = duzione delle zucchero che ebbe bisegne di un rimaneggiamente della tariffa deganale per cui, colpite da un dazio quasi pre= ibitive le zucchere preveniente da altri paesi fosse censgr= vate il carattere retributive i questa cultura anche nelle nuove condizioni. Così il Pertal petè galvanizzare la esistem= za economica delle Antille francesi fine al 1821, cieè fine , poce prima di lasciare il potere. Ma allera avvenne il ri= conoscimento delle antiche colonie spagnuele dell'Azerica, dal Messice fine al cape Harn, civè di una parte notevole dell'Amp rica del nord e di tutta l'America del sud, escluse il Brasile Con questa nuova cestellazione di stati che veniva a formar= si in America, stati deve tutto era da sviluppare, ei quali erane da stabilirsi attivi rapporti cemmerciali e deve si peteva trovare un utile impiege al capitale francese, abbendans te anche allera, depe le guerre napeleeniche, la Francia cercò di amicarsi anche economicamente quelle repubbliche e concest

se lere un raddolcimente della tariffa deganale anche per predetti similari a quelli delle Antille Francesi.

L'effette di questa tariffa fu quelle di far cadere immediatamente a mene della metà il prezze dei predetti celeniali francesi sul mercate francese a causa della cencerrenza
fatta dalle repubbliche americane già soggette alla Spagna,
cen grande malumere delle celenie francesi e cella minaccia
della lere revina ecenemica. Allera si cereò, durante i ministeri che si succedettere sette la restaurazione dal 1821 al
1830, di aiutare le celenie francesi cel limitare le facilitazioni deganali agli stati dell'America del sud e cell'imasprire le tariffe verse altri stati curepei, asiatici e americani, e cel premuevere altre culture che petessere essere sestituite a quelle che venivane decadende.

Wa pei da queste squilibrio ecenemice si pese le messe per un nuovo pregramma di attività celeniale francese. Al memen= 'o della restaurazione dei Berbeni le colonie erane state cen servate e riaccettate dagli alleati sepratutte per un meti= ve sentimentale d'amer preprie nazionale, pei celle sviluppe delle culture e cel rimaneggiamente delle tariffe sette il ministere di Pertal l'epinione pubblica francese si ricenci= liò cen queste celenie anche nei riguardi del lere rimasci= mente occnemice. Quande queste venne a mancare, si pensò che, sicceme il decadimente ecenemice delle Antille Francesi, eltre che dalla gencerrenza delle repubbliche dell'America del sud dipendeva anche, e specialmente, dalla deficienza della mane d'epera di celere, si pensò di sestituire al trasperte dei la= veratori di celere melle celenie francesi, il trasperte della cultura coloniale nelle sedi degli uemini di celeri, nel paese stesse dell'Africa in mede da avere abbendanza di lavere li= bere celerate. Perciò, prima ancera che da un metive pelitice e da un sentimente imperialista, da queste metive economico venne suscitate quel nuevo programma di pelitica celemiale francese nel territorio africare e asiatico, che, studiate pri= ma dal Pertal fine al 1821, centinuate nei nuevi studi dai ministri Villile e Pelignae, prima del 1830 diede luege a pe= co a poce all'espansione africana nel Senegal e mel Madaga= sear. e all'asiatica nella Cina e nell'Indecina. Intante però la pelitica celeniale francese veniva pertata su un nueve campe e diretta per qualche tempe cen un nueve programma che non era state prevedute fine a quel memente nen sele negli altri stati d'Eurepa ma nemmeno nella stensa Francia. Anche in queste case, come in tante manifestazioni di pelitica celemiale, questa si cellega in parte alle condi= zioni della sua vita pelitica. Carlo X, che nel 1824 succedeva a Luigi XVIII, e che rappresentava la più cieca estinazione di un pregramma reazionario, veleva far ternare a pece a pece la Francia nel campe pelitice e religiose alla condizione nel la quale essa si trevava prima ancera delle timide riferme che sette il regne di Luigi XVI avevane precedute la riveluziene. Ma depe alcuni tentativi di medificazione della peli=

tica interna per effette di leggi alle quali il parlamente e

specialmente la camera di pari men si prestarene, e di decreti che suscitavane preteste nel pepele perchè rappresentavane
treppe il tentative di un celpe di state, Carle X cereduma
specie di rinvigerimente alla sua attività di sevrane assez
lute nella pelitica estera. E prima di tutte cered, d'accorde
cella Russia, di rimaneggiare la carta dell'Europa nell'Orien=
te e di rinnevare cen essa quel programma di divisione del=
l'impere d'Europa che Alessandre prime aveva già cereate di
atquare cen Napeleene prime.

Carle X veleva lasciare alla Russia tutte il petere di rimen neggiare la carta d'Europa nell'Oriente e d'impadrenirsi del= l'impere ettemane e spingersi fine a Cestantinepeli, e veleva ; put; sire sen la Russia per sè la faction di una campagna di rivincita verse il Reno, in mede da essere il rivendicatore delle scenfitte di Napeleene e nel tempe stesse acquistare quella ferza di sevrano asselute che gli permettesse di sef= fecare la libertà. Ma la Russia, avende stipulate cen la Turehia nel 1829 il trattato di Adrianopeli che le davain balia l'impere ettemane (che restò tale fine al 1840) nen ebbe più metive di assecondare Carle X nel sue pregramma; e questi, ee= strette ad abbandenare il fascine di gleria militare nel Rene cercò di farsi questa gleria militare, che gli desse un petere dispetice, in Africa. Apprefittande di un conflitte che continuava dal 1827 cel bey di Algeri per un effesa che que sti aveva inflitta in un'udienza selenne al rappresentante della Francia, decise nel 1830 una spedizione contre questo

state barbaresce. La netizia della presa di Algeri giungeva a Parigi preprie quande la riveluzione sceppiava contre Carle X per effette dei suei decreti assolutisti. Egli ferse
aveva sbagliate nen tante il pregramma, peichè sette Napolee=
ne la steria aveva dimestrate che il pepele francese può se=
guire per un certo tempe un sevrane che gli dia la gleria mi=
litare e l'espansione economica, ma aveva sbagliate nell'er=
dine cronelegico. Avende mostrate il sue scepe assolutista
prima di avere acquistate la gleria militare, perdette il
trene nel tempe stesso che dava alla Francia le basi di una
nuova colonia.

Quando Carle X cadde e fu sestituite da Luigi Filippe d'Orz leans appartenente al rame cadette di Berbene, la Francia non aveva acquistate che la città di Algeri, e non aveva un programma di conquista, ma di affermazione della propria pez tenza centre i pirati barbareschi e il riacquisto di quel prestigio militare che nell'ultime periode dell'impere la Francia aveva perdute.

Depe la caduta di Carle X, la Francia considerò la presa di Algeri come un fatte accidentale di politica internazionale che non aveva nessun rapporte colla politica coloniale; e azi, nella stessa guisa che più tardi si mestrò l'epinione pubblica italiana, anche allera l'epinione pubblica si mani= festò assolutamente estile a una politica di espansione nel Mediterranco. Il governo erleanese petò stabilire il deminio

DIRITTO B POLITICA COLONIALE ----- DISPENSA -- 12 --

della Francia solo con semma prudenza prima lungo le ceste dell'Algeria e pei penetrande anche nell'interne, sempre riassicurande l'epinione pubblica francese che si trattava sele di un'eccupazione temperanea e non di conquista. Questo fat= te è una preva che molte volte nelle questioni di pelitica estera è meglie lasciare le mani libere al geverno respen= sabile, e giudicare la sua epera solo a risultate ettenute o mancate. Se, nel case dell'Algeria, il governe avesse devute badare alla sevranità popolare rappresentata dal Parlamente, nen una ma dieci velte l'impere sarebbe stato abbandonato. E una spinta per abbandenarle veniva dall'Inghilterra. Quella stessa pressiene che cinquanta anni più tardi cominciò esera p eitare la Francia sull'Inghilterra, e continuò per venti anni per ebbligarla a sgembrare dall'Egitte.l'Inghilterra esercitava allera sulla Francia per ebbligarla a spembrare dall'Al= 0 geria.

-

1

E cesi il governe della monarchia d'orleans, posta fra pressieni interne e esterne, dovè destreggiarsi colla maggiore prudenza, promettendo all'Inghilterra che l'Algeria sarebbe stata abbandonata, e aspettando di mostrare agli anti erleanisti interni qualche esperienza di utilità economica e di aumente di scambi commerciali, per peter nel 1840, in seguito all'invie d'una commissione d'inchiesta stabilire che la Fran n cia sarebbe restata in Algeria e che l'Algeria faceva ormai parte del territorio francese.

Oltre a queste stabilimente in Algeria, che fu une dei prin= cipali risultamenti ettenuti dalla menarchia di Luigi Filip si ebbere alcuni timidi tentativi di stabilirsi anche in altre regioni, sia in regioni dell'Africa vicino all'Algeria, sia in altre regioni dell'Africa e in Occania.

Depe il prime periode della conquista delle ceste algerine e quande inceminciarene i francesi a stabilirsi all'interne, siccome il sultano del Marecco dava soccersi e ammetteva in ripare nel suo territorio gli Algerini che resistevane alla cen= quista, la Francia messe guerra anche al Marecce e bembardo Tan= geri. - Fu appunte con questa spedizione che riusel a vincere l'ultima resistenza degli Algorini tenende a devere il Marecce colpende l'Inghilterra nell'impere marcechine, alla eui indi= pendenza l'Inghilterra teneva più che a quella dell'Algeria. Un patte allera venne fatte coll'Inghilterra, col quale essa si obbligava a men melestare le stabilirsi della Francia in Algeri Cost il pessedimente dell'Algeria che nel 1840 era riuscite a vincere le resistenze interne dell'apiniene pubblica francese, due anni depo essa riuseiva a vincere la maggiore resistenza che da un altre state peteva derivare alla sua espansione in Quella parte dell'Africa settentrionale.

Intante l'eppertunità di diffendere il deminie francese in resieni deve la mane d'epera indigena fesse abbendante e a buen mercate, in mede da sestituire in altra guisa la ricchezza ceem nemica delle colonie, fu ripresa secondo gli studi iniziati dal 1815 al 1821 da Pertal e vennere fatti timidi tentativi di espansione nel Senegal, verse l'interne, e si tentò di far rivistre i diritti nel Madagascar che risalivane fin dal tempe di

Luigi XV a cui però Luigi Filippe devette pei rinunziare per la resistenza eppesta dall'Inghilterra.

Un'altra espansione tentata ed in parte compiuta durante il regne di Luigi Filippe fu l'acquiste delle ische di Taiti nel 1842, stabilende così la petenza militare e marittima della Francia anche nellocceania. In quegli anni l'ammiraglio Drepetit Ihacars appredò nelloische taiti per stabilire un trattate di commercio colla regina delle ische stesse, ma essendesi accerte che il missionario Princel, inglese, confidente e ministre della regina, corcava di distegliorla dall'amicizia della Francia, caesciò via il missionario e proclamò l'annossione delle ische alsa Francia. Ne derivò un conflitto che stava per degenerare in guerra e che finì invoce celle dimissioni dell'ammiraglio Drespetit Fhonars, con un'indonnità al missionario inglese e col mantenimente del pretettorate francese nell'isola.

Cel tegliere la resistenza dell'Inghilterra al di là delle ceste verse l'interne dell'Algeria, il regno di Luigi Filippe manifesta una certa centinuità di pelitica celeniale perchè di quei tre punti del pregramma che si erane affacciati ai minimatri della Restaurazione, nel primi mementi di questa, egli aveva effettuate il rpime, quelle cioè della amministrazione pelitica in tutta la Francia dall'impere al governe delle culenie, aveva effettuate il secende cel cercare di sviluppare la ricchezza dei predetti celeniali mediante l'acquiste e le sviluppe di tanuni territeri africani ed eccanici ed aveva cominciate a svirluppare timidamente il terze, quelle della riccsi ituzione su

vasta scala di un impero celeniale che ceme al tempo di Riche=
lieu facesse la Francia un'altra velta una petenza celeniale
di prime erdine. Queste programma fu continuate dall'impere di
Napoleone IIIche come nella pelitica interna ed europea cesì
anche nella pelitica mendiale cercò di innalzarsi alla grande
tradizione della petenza francese e cercò di combinare la inf
fluenza di Napoleone nella pelitica centinentale europea cel
programma dei Berbeni, nel periode del maggior fierire della le
re dinastia, nella pelitica celeniale.

Per un qualche periode di tempo queste pregramma parve raggiun= gere la sua effettuazione per epera di Napoleone III e dei suoi ministri.

Nella politica continentale europea egli riternò al programma di Napoleone I, cioè quello di far avere una certa egemenia alza la Francia in Europa. Perciò egli riuscì a stralciare succeszo sivamente gli articoli del trattato del I815 e quando nel 1856 faceva presiedere dal suo ministro degli esteri il Congresso di Parigi che rimaneggiava le cese d'Oriente di Europa dopo la guerra di Crimea, egli fece di Parigi, non più di Vienna, come non ancera di Berlino, il contro e la capitale diplomatica d'Europa. La politica Europea poteva quindi direi riternata con mezzi più pacifici e mono imperialisti alla effettuazione del programma di Napoleone I.

Avendo pei sviluppato le ferze militari marittime, come sette l'impere di Napeleone non erano mai state sviluppate, egli pete= va dedicarsi ad effettuare unche un vaste programma di peii+ics mendiale, da cui petevano derivare alcuni bueni risultati di pelitica seleniale.

Nel 1858 egli univa all'Inghilterra nel muever guerre alla Cina e per effette di questa guerra vitteriesa egli riusciva, nen ad asquistare una parte di territerie cinese, ma a tegliere di menu ne le estilità della Cina all'espansione francese nei territeri dell'Indesina ed a farsi ricenescere in tutti i territeri cinezi tutti quei privilegi che alla Francia erane stati ricenezi sciuti dalla Turchia e che le erane stati conformati dal Penterice sin da tempe immemerabile nell'Oriente europee per la pretezione dei cattelici. La Francia cesì che conservava que esta pretezione di frente all'impere ettemane e l'acquistava per il trattate del 70 nei rapporti ceila Cina, acquistava daffero mava anche in Cina un carattere di petenza mendiale che aumentava il sue prestigio politice ed indirettamente diventava anche il mezze di une sviluppe più attive delle sue relazioni ece nemiche cen quell'impere.

Due anni più tardi la Francia iniziava a peca distanza insieme cen la Spagna due imprese, una destinata a fallire, l'altra destinata a produrre, eliminande la Spagna, vantaggi territoriali esclusivamente per la Francia. La prima impresa, destinata a fallire, fu la spedizione messicana condetta dalla Spagna e dalla Francia e che ebbe per risultate le stabilimente di Massimia liane, fratelle dell'attuale imperatore d'Austria, come impuratore del Messice. Queste pregramma di Napoleone, che veniva fatta nentre gli Stati Uniti erane in guerra di secessione, era una prentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di Menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di menroe ed una ripresa de la romentita fatta alla dettrina di menroe ed una ripresa de la romentita fatta dettrina di menroe ed una ripresa de la romentita fatta dettrina di menroe ed una ripresa de la romentita del la romentita del romentita del la romentita del

litica celeniale europea in America, perchè stabilendo nel Mes: sice un impero che deminava il passaggio dei due mari e doveva la sua esistenza alla pretezione francese, ne derivava un influenza francese nell'America centrale, che peteva dirsi set: te certi aspetti il rinascimento di quella esercitata nell'A= merica del nerd mediante la colonizzazione del Canadà. Già Napoleone III era ancera nel fiorire della sua pot mas quando questa impresa miseramente falliva cen la restaura= ziene della Repubblica messicana. Invece la petenza francese nella Secincina e nel Tenkine fu fondata in parte ed in parte preparata dall'epera di Napeleone III, che nel 1864 riusciva a completare la conquista della Cecincinaa stabilire il pros tetterate francese su Cambadge ed avviava trattative di amicheveli rapporti cell'imperatore di Annam, il che fu la preparazione di quella politica imperialista che venne effettua= ta da Giulio Frry e che diede alla Francia un impero tanto importante nell'Estreme Oriente.

Così con questo sviluppo lento ma centinuo dei suoi domini
in Asia ed Occania, sviluppo del quale erano episedi:la con=
quista e la celenizzazione della Nueva Caledonia in Occania,
la estensione del deminio dell'Algeria verso il Saara in A=
frica e la ripresa di tentativi della celenizzazione nel Ma=
dagascar. Napoleone III si avviava a ridare alla Francia
quell'impere celeniale che durante il regne di Luigi XV essa
aveva perduto, ricostituendole con altri elementi, ma cen eguale valore ed importanza.

Fu in questo memento che venne a sceppiare la guerra france

Parve una fatalità che mentre sette Napeleene I il deminie universale acquistate celle ferse di terra non ebbe uguale successe nel deminio celeniale acquistate e censervate per effette della debelessa della marina militare, che era veramente sviluppata e petente, deveva restare ineperesa davanti alle ceste germaniche, deve si erane ritirati al ripare delle batterie della cesta le peche navi prussiane, mentre la decadenza delle ferse terrestri metteva la Francia sull'erle di un dissastre.

Allera la Francia si trevò nella prebabilità e ansi nel desiminario, di perdere per una terza volta il suo impere coloniale, quando depe un anno circa di guerra sfertunata essa vide che era impessibile un'ulteriore resistenza; allera aprì le trattat tive di pace quando seppe che la Germania veleva due suo preminei, tentò per salvare il territorio della metropoli di abbandenare i pessedimenti coloniali. Fu questo un memento molo patriottico e nebile, in cui la Francia, mentendo le affero mazioni del materialismo storico, effriva per il mantenimento di due provincio, che non evano vitali alla esistenza dello stato, tutto il deminio coloniale, che nella sua consistenza presente e per lo suo prespettivo avveniro rappresentavano le condizioni per cui la Francia poteva essere una petenza colomiale ed anche di impertanza mendiale.

Ed in quel memente, como le dimestro poi la steria, tutti e due i rivali si shegliarene, l'une nel sue preghiere e l'altre nel

le sue esigenze. La Francia demandava che le fesse risparmiate quelle che era più delerese al sue cuere e si effriva di repepertare quelle che deveva essere, se fesse state accettate, più revinese alle sviluppe del sue commercie, della sua rice chezza e della sua futura esistenza di state.

La Germania invece credende di celpire a morte la Francia, privò delle previncie che erane per tradizione e per razza tedesche, e credette di celpirla maggiormente dal punte di vista economico, cell'infliggerle una vistosissima indennità di guerra, 5 miliardi,

La steria degli ultimi anni però dimestra che la Perdita dela l'Alsazia e Lerena e la indennità di guezza di amiliardi funcione per la Francia un male da cui pero essa soppe risergere mentre la conservazione delle sue celenie cestitul la base di quella petenza celeniale che svilappò in seguite e che le fa era eccupare il seconde peste tra le petenze celeniali del mende.

## POLITICA COLONIALE FRANCESE SOTTO LA TERZA REPUBBLICA.

La guerra del 1870 e 1871 ha pertate in Francia due escint di conseguenze rispette alla terza repubblica prima di tutte in quanto si riferisce al geverne e specialmente al regime esenomico delle colonie che la Francia già pessedeva; e pei quan-

D'RITTO E POLITICA COLONIALE ----- DISPENSA 13 --

te si riferisce al programma di un'ulteriore espansione co= leniale. La guerra che aveva cestate alla Francia fra indenni: tà e spese immediatamente antecedenti e susseguenti circa die ei miliardi, aveva ebbligate la Francia a circa neve anni di grande racceglimente finanziario, di grandi economie, di svi= luppo delle tassazioni e di medificazione del regime degana= le. Questa medificazione del regime finanziario che deveva certamente influire in mede netevele sulle condizioni econo= miche, sulle sviluppe delle industrie e dei commerci, sviluppò in Francia una ferte cerrente pretezionista, e indusse il geverse Francese a diminuire quella libertà d'iniziativa ecenomica e finanziaria che durante l'ultime periode dell'impere era state lasciate alle celenie, abbandenande il regime f1= nanziario e specialmente il regime deganale delle colonie al beneplacite del parlamente franceso. Si ceordinò il sistema deganale delle celenie cen quelle dell'impere dal quale le colonie dipendevane, in mede che esse devessere acquistare a più care prezze di quel che sarebbe derivate dal gioce naturale della cencerrenza, predetti francesi, e che la Fuancia avesse quasi il menepelie dei predetti celeniali. Il che darivava necessariamente dal fatte che gravande di tariffe pro: tezieniste tutti i predetti atranieri nelle colonie, per via di reciprecità e meglie di rappresaglia i predetti delle ceionio francesi nen potevane fruire di agevelezze deganali nel territ prie degli altri stati. Cesì mentre la Francia provve deva con una larga revisione delle sue tariffe deganali ad

aumentare le preprie riserse finanziarie in mode da peter fa= re il servisie dei nuevi debiti che aveva incontrati, da ppos ter aiutare l'agricoltura e venire in seccerse delle preprie industrie, sacrificava le preprie celenie in mede da pendere difficile il lere rapide sviluppe economice, sepratutte in quan te rendeva in queste celenie melte più care tutte quelle macchine agricele e quegli erdigni relativi all'industria che petevane essere impertati melte più a buen mercate che dalla Francia, da altri paesi e specialmente dall'Inghilterra, Ma melte più impertanti che queste censeguenze di carattere finanziario e in generale economico relative alle colonie vecchie, melte più impertanti furene le conseguenze della guerra del 1870 rispette al nuevo programma esteniale e all'acquiste di pessodimenti nuevi. Quande la Francia usel usel verse il 1879 dalla erisi finanziaria che era stata una immediata conseguenza della guerra, e dalla crisi costituzionale fra gli assalti dei menarchici che velevane una restaurazione e le resistemse dei repubblicani che volevane censelidare i nuevi erdinamenti della repubblica quande la Francia usel da queste due crisi, la coscienza nazionale si trovava a nonessero li= berata dalle senseguenze di una tersa crisi la crisi merale che era derivata dall'umiliazione subita nella guerra franco germanica.

Infatti questa guerra, iniziata dalla francia como la petenza dirigente della pelitica internazionale in Europa, era finita e cen la umiliazione completa della Francia e la conquista del= la sua capitale, conquista fatta in condizioni particolarmena te umilianti per la Francia stessa, poiche non era, como nel 1814 e 1815, la vitteria di una cealisiene di tutta l'Eurepa che veleva fiaecare l'eltrepetenza francese, ma un singelare certame tra la Germania men ancera unificata e la Francia che contava tanti seceli di unificazione e di ferti erdinamenti amministrativi e militari. Di frente a questa umiliaztazione merale si trevava l'umiliazione patriettica relativa alla per dita delle due previncie; e mentre la Francia, in altre guer= re sfertunate, era arrivata al risultate di perdere le celemie conservando il territorio, era aveva conservate le celenie che fermavane quasi un patrimenie della nazione ma non fortavano parte della casa nazionale, e invece aveva perdute una parte di questa casa nagionale e si trevava mutilata nel più preziase dei suei affetti. Perciò cercande una riparazione, e non petende ettenerla con la rivincita che appariva a tutti gli spiriti ragioneveli un'utopia dope una sconfitta così completa, cercò una seddisfazione merale nell'aumentare grandemente il patrimenio celemiale cesì da avere nel mende per impertanza di pessedimenti una situazione analega a quella che prima del 1870 aveva avuta in Europe per prependeranza di influenza politica.

E queste desiderie di ristabilire mediante l'espassione del deminie coloniale la forsa favorevele del proprie prestigio mell'equilibrie politice mendiale che rappresenta l'elemente nueve della politica coloniale francese depe il 1870. Nel prime periode della politica coloniale francese, da Francesco ;

a Luigi XV, era una ferza di avventurieri che velevano emi= grare e stabilire, come infatti stabilivane, una nueva Francia al di là dell'Atlantice, the spingeva il geverne francese a un: politica coloniale; oppure era il desiderio di Luigi XIV, e permeglio dire di Colbert di contrastare alle altre potense il possesso e le sfruttamente di territori adatti alla celtiva= zione delle zucchere e delle droghe proprie dei passi tropicali. Invece sette la terza repubblica fu sele un desiderie di ristabilire a preprie prefitte l'equilibrie pelitice che spinse gli elementi più chiareveggenti del geverne a velte centre la resistenza degli elementi più radicali e sempre centre la indifferenza passiva della maggioranza della nazione alla conquista e allo sviluppo di un nuove e melte maggiere degli am= tecedenti impere celeniale. La Francia infatti, come disse in quel torne di tempe il principe di Bismark, mentre l'Inghilter= ra aveva celenie e celeni, e mentre la Germania allera aveva abbondanza di coloni e non aveva colonie, la Francia invece aveva già abbondansa di colonie e non possedeva coloni, aven= do una pepolazione che assai lentamente e debelmente aumenta= va, e che è melte mene migratrice di tutte le altre pepelazie= ni europee. Ora il governo francese non era spinto dal desi=. derio di colocare l'eccesso della propria popolazione in ter= ritori che non rappresentassero colonie senza bandiera, ma dal desiderio di acquistare territori che dessero alla Francia un'importanza politica analoga a quella che aveva perduta, e che permettesse al popolo francese molto ricco di capitali di efruttare in condizioni molto migliori di quelle della metro=

poli questi nuovi territori che avevano mano d'opera più a buon mercato e risorse naturali più abbondanti.

Con questo concetto e con questi fini si disegnò subito dopo la guerra del 1870 il programma della nuova politica coloniale francese, programma, che si elaborò nella mente di qualche no= mo politico dirigente, e specialmente di Leone Gambetta fino al 1879, e che dopo Il 1879 si affermò anche nelle sfere gover: native, dopo che, cessata la crisi costituzionale e non più mi= nacciata la repubblica dai suoi nemici interni, questa ha po= tuto sviluppare la sua attività normale di stato, senza peri= colo di colpe di stato o di guerra civile. Dopo la morte di Gambetta il rappresentante più valoroso di quest'idea, colonia: lefu Yules Ferry, che a intervallo fu ministro e capo del go= verno fra il 1880 e il 1885. Di lui resta un memorabile di scorso pronunziato alla camera il 31 Ottobre 1882, in cui di= ceva che non solo ogni brano dell'antico impero francese do= veva essere sacro per la Francia, ma che essa doveva aspira= re a piantare la propria bandiera in ogni parte del mondo; poiche non era soltanto l'avvenire prossimo di 20 o 50 anni che doveva interessare ma era l'avvenire di un secolo o due secoli, l'avvenire storico della marina, la quale sviluppando questo potere e questa sovranità territoriale nella nuova orbita più larga di tutto il mondo, che è ormai il teatro di sola politica internazionale, poteva continuare ad affermare nei secoli venturi quella potenza che aveva affermato fino al 1800.

<sup>.</sup>a Francia, paese, ad onta di tutte la sue rivoluzioni, eminen=

temente disciplinato e patriottico, ha corrisposto, non con entusiasmo da principio, ma con assenso passivo a questo programma di Yules Ferry, continuato poi dai suoi successori; ed egli
ha ormai, depo che il suo nome è passato nella storia, e quando
le ire sollevate durante il suo governo sono state rapite, un
posto degno nel cuore dei cittadini francesi, i quali l'anno
scorso gli inaugurarono un monumento con consenso universale
di plauso. Stette in ciò la sua gloria, che è poi la vera gloria di un uomo politico, nell'aver veduto nel momento in cui
governava, ciò che altri non vedevano, e che era la necessità
del domani.

L'effettuazione del programma di sviluppo coloniale durante la terza repubblica si può distinguere secondo le varie remisioni nelle quali il programma fu effettuato. Prima di tutto troviamo l'Africa, dove il mone di Yules Ferry non può essere ricordato dall'Italia se non come quello di un nemico fortumato. Fu nel ISSI, che la spedizione della Tunisia, condotta con cannoni e soldati, mentre noi cercavamo di affermare le nostre aspirazioni politiche a parole e mediante un giorname letto stampato a Cagliari e diffuso segretamente nella Tunisia, diede alla Francia il primo arrotondamento del suo posesso dell'Algeria, stringendo col trattato dikhar-Said la Tunisia alla Francia col vincolo del protettorato.

Mentre così veniva acquistato un territorio importantissimo, non tanto per estensione quanto per fertilità del suolo e ric= che-za di minerali, e per possibilità maggiore che in Algeria di colonizzazione anche da parte di agricoltori francesi, la Francia con la stessa tenacia cercava di estendere il suo e dominio negli altri gruppi de' suoi possedimenti. Cominciò nell'Africa occidentale del nord penetrando nell'interno del Senegal verse il nord-ovest che fece al di là di Timbuctù incontrarsi le due espansioni francesi in modo da formare una continuità territoriale e accerchiare il Marocco per mezzo un impero coloniale completo appartenente alla Francia. Poi si diede a sviluppare la propria potenza nel Congo francese che ridusse di molto il territorio sperato dal re del Belgio per fondare lo stato libero del Congo e che è uno dei domini coliniali più vasti e più fertili in potenza economica; e nel= l'isola di Madagascar, dovo, affermati ripetutamente i diritt francesi che derivavano dal tempo di Luigi XV, con una spedi= gione nel 1895 la regina veniva costretta a subire un protet= torate che due anni mopo si trasformò in dominio Questo sviluppo delle forze francesi in Africa ebbe un punto decisivo di causalità nella Conferenza di Berlino del 1884 -1885, detta, perchè trattava delle sorti dell'impero africaro, Conferenza Africana, e che terminò i preprii lavori coll'Alto Generale del 26 febbraio 1885. In questa Conferenza la Franc cia d'accordo con l'Inghilterra, (che, ancora sua nemica, solo in quel punto la secondava perchè gl'interessi dell'una e del l'altra collimavano) ottenne che stabilento la regola che le occupacioni dei territori in Africa dovessero essere effettis to che senza questa effettività non potessero essere con

re dopo il 26 febbraio 1885,e non a quelli acquistati prima.

Così la Francia potè ottenere che si avesse un tacito riconomaciamento della pertinenza dei suoi diritti sul Dahomey, sul Mardagascar e su altri territori della costa occidentale dell'Amprica, diritti che erano stati lasciati quaci dormienti per l'uno periodo di tempo. E cesì, all'embra di questa disposimiene che riscrvava la pertinenza di dirittiantichi lungo la costa africana anche se non esplicitamente e materialmente conservati con centinua eccupazione la francia poteva fas finativere tutti i suoi diritti una volta acquistati e non esermitati in qualumque punto della cesta del territorio africame. Inseltro col pretendere che si limitasse questa regela rimpetto ai territori all'interno ettenne di petere sviduppare grandemente le proprie sfere di influenza.

Originariamente era state proposto che la regela, secondo la quale i territori acquistati in Africa men potessero essere conservati dagli stati senha un'eccupazione effettiva, si es stendesso a tutti i territori africani; la Francia invece ettenno che questa regela della effettività del possesso e del dominio come condizione della conservazione della sevranità una volta acquistata fossò limitata al soli territori della cesta e non all'interno. sicchè potè pretendere alla sevranità nità dell'hinterland di tutti i suoi domini lungo le ceste

DIRITTO M POLITICA COLONIALE ---- DISPENSA --- 14 ---

anche senza aver mai affernate in quest hinterland la propria sevranità. Messa cesì al ripare delle aspirazioni delle nuove potenze coloniali, essa non obbe che ad accordarsi con le pote, ze che già possedevane territori lungo le corte africane e le sue convenzioni colle state libero del Congo colla Germania ed Inghilterra le diedero modo di spingere 1; sue sfere di influenza nell'interno così da arrivare al Se-Legal e all'Algeria attraverse il Sudan centrale sino alla sponda sette, trionale del lago Tohad e di pattuire collo ste to libero del Congo un patto di preferenza per cui se lo Sta to liber del Congo ed ora il Balgio volesse disfarsi di tut to o di parte del suoi territori non potrebbe cederli ad altri che alla Francia. Intento sotto lo stesso governo Yu= les de Ferry veniva avviata la espansione coloniale della Francia in Estremo Oriente dove, como si sa, la Francia posse= deva come dominio diretto la Cocincina colla capitale Saigon acquistata sotto Napoleone III e il protettorato del Cambo= dge che si trovava rispetto alla Cocincina nelle condizioni in cui si è trovato il vice reame di Tunisi rispetto all'Algeria, Ha nel ritorno della spedizione dalla Cina del 1858 stabilendo questo dominio diretto salla Cociocina e indiretto sul Cambodge, La Francia aveva il progetto di un'ulteriore espansione in questi territori cercando di ricostruire nella Indecina quel dominio francese nell'Estremo Oriente che la eventura di Dupleit e la fortuna di Clive aveva fatta posse= re delle mani della Francia in quelle dell'Inghilterra.

Inierrotto questo programma dalle vicende dell'impero Napoleonico e dalle conseguence della guerra franco-Prussiena,
veniva poi ripreso da Yules Ferry e portò come conseguenza
la conquista del Tonkino come dominio diretto, il cho faceve la Francia confinante al sud coll'impero cinese o col
reame di Annam, e il dominio indiretto su territori che, pur
conservando ciascun la propria autonomia amministrativa, sono
uniti in un'alta Amministrazione politica sola sotto la disezione del governatore generale dell'Indocina.

Finalmente nell'Australasta dalla nuova Caledonia, acquistata sotto il regno di Napoleone terso, la Francia aspirava ad estendere il suo dominio ai vari arcivelaghi vicini e, cer stretta a moderare le proprie aspirazioni per offetto dell' avversione dell'Inghilterra e sopra tutto delle colonie insglesi, affermava la propria potenza nel più vicino arcivelas go delle nuove Ebridi, dove non poche imprese francest erano stabilite. Fu rispetto a questo arcipelago delle nuove Ebridi che si ebbe una serie di vicende, che esamineremo più completamente a suo tempo, e che ebbero per risultato lo stabilirsi di un condominio aglo-francese, che affermò per quanto parzialmente il dominio della Francia specialmente nella parte meridionale di questo arcipelago.

Accanto a tutte queste imprese di espansione riuscite la Francia aveva tentato, senza però riuscirvi di riprendere pos via di influenze economiche la preminenza nell'Egitto, che aveva formato il sogno e per poso tempo la fortuna di Napoz

leone I prima di arrivare al consolato. Prevenuta in questa impresa dall'Inghilterra, la Francia si trovò ad avere una quantità di interessi materiali per effetto della costruzione ne del canale di Suaz, di interessi morali per effetto della l'influenza nell'insegnamento e nell'amministrazione esera citata per lungo tempo in Egitto, ai quali interessi però non corrispondeva più l'influenza politica.

Allora si acul il dissidio tra Francia ed Inghilterra e que eti duo grandi nemiche, che con due soli intervalli (trattate da Amians 1801 e guerra da Crimea 1853-1856) si erano combattuti sempre dal tempo di Luigi XIV fino alla caduta di Wapoleone, cominciavano ad avviarsi ad una lotta epica, maggic re anche di quelle passate, che avrebbe avuto per risultato o il naufragio dell'oltre potenzamarittima dell'Inghilterra o la perdita da parte della Francia del suo terzo impero coloniale. Vi fu un momento in cui pareva che questa lotta fosse imminente e che il risultato fosse uguelmente incerto e minaccioso per l'una e per l'altra delle rivali e fu quando l'esercito anglo-egiziano, penetrando nel Sudan che risonquistava colle truppe del Mhidi che l'aveva rapito all'E= gitto nel 1881, trovava la bandi era francese piantata a Fam soloda per effetto del Maggiore Marchaud, che traversando tutta l'Africa dal Senegal al Sudan orientale aveva posto a Fascioda questa bandiera francese per impedire il penetramento dell'Inghilterra.

L'occupazione, che era stata più importante negativamente per l'Inghilterra di quelle che non fosse positivamente per la Francia, interrompeva con una stracia di terreno che andava dal Congo al Lago tanganica i nossedimenti inglesi che dal cape di Buona Speranza avrebbero potuto arrivare sine al Cairo. Vi fu un momento perciò in cui parve che le due po= tenze fossero alla vigilia della guerra, quando l'Inghilter= ra impose alla Francia di togliere la bandiera da Fascioda Ma come fra persono ragionevoli così avviene fra : popoli che abbiano una coscienza collettiva così completa da pote= re aprivare in qualche momento supremo alla unità di concetto e sentimento che sono proprii della coscienza individua= le tale fu il caso della Francia e della Granbretagna in queste momento eritice delle relazioni angle-francesi. Fu quella la vigiglia della riconciliazione dei due popoli s della associazione dei due Stati in quella entente che fu l'opera più grande del regne di Eduardo VII. Allera i due Stati per opera di celore che li rappresentavano crejette= re che questa letta di esclusione reciproca tra Francia ed Inghilterra poteva sesere lecita sino a che per il decadere della Spagna e Portogallo senza che alcuna nuova rotenza co= loniale sorgesse, faceva di questa letta un duelle di cui nessun terzo stato avrebbe potuto approfittare. Ha ormai si eva affermata, così e nei campi di battaglia di disurope contre la Francia come nei campi pacifici della espansione commerciale e coloniale, la grande petenza e la esuberanza di vita della Germania, che non aveva che da guadagnare da questa let: ta fra Francia ed Inghilterra, perchè per essa la Francia veleone I prima di arrivare al consolato. Prevenuta in questa impresa dall'Inghilterra, la Francia si trovò ad avere una quantità di interessi materiali per effetto della costruzione del canale di Suas, di interessi morali per effetto della l'influenza nell'insegnamento e nell'amministrazione esere citata per lungo tempo in Egitto, ai quali interessi però non corrispondeva più l'influenza politica.

Allora si acul il dissidio tra Prancia ed Inghilterra e que eti due grandi nemiche, che con due soli intervalla (trattate da Amians 1801 e guerra di Crimea 1853-1856) si erano combattuti sempre dal tempo di Luigi XIV fino alla caduta di Mapoleone, cominciavano ad avviarsi ad una lotta epica, maggit re anche di quelle passate, che avrebbe avuto per risultato o il naufragio dell'oltre potenzamarittima dell'Inghilterra o la perdita da parte della Francia del suo terzo impero coloniale. Vi fu un momento in cui pareva che questa lotta fosse imminente e che il risultato fosse uguelmente incerto e minaccioso per l'una e per l'altra delle rivali e fu quando l'esercito anglo-egiziano, penetrando nel Sudan che riconquistava colle truppe del Mhidi che l'aveva rapito all'E= gitto nel 1881, trovava la bandi era francese piantata a Fascioda per effetto del Maggiore Marchaud, che traversando tutta l'Africa dal Senegal al Sudan orientale aveva posto a Fascioda questa bandiera francese per impedire il penetramento cell'Inghilterra.

L'occupazione, che era stata più importante negativamente per l'Inghilterra di quelle che non fosse positivamente per la Francia interrompeva con una stracia di terreno che andava dal Congo al Lago tanganica i nossedimenti inglesi che dal capo di Buona Speranza avrebbero potuto arrivare sine al Cairo. Vi fu un momento perciò in cui parve che le due po= tenze fossero alla vigitia della guerra quando l'Inghilter= ra impose alla Francia di togliere la bandiera da Fascioda Ma come fra persone ragionevoli così avviene fra : popoli che abbiano una coscienza collettiva così compleva da potere arrivare in qualche momento supremo alla unità di conceta to e sentimento che sono proprii della coscienza individua= le tale fu il caso della Francia e della Granbretagna in questo momento eritico delle relazioni angle-francesi. Fu quella la vigiglia della ricenciliazione dei due popoli e della associazione dei due Stati in quella entente the fu l'opera più grande del regne di Eduardo VII. Allera i due Stati per opera di celore che li rappresentavano, cresette= re che questa letta di esclusione reciproca tra Francia ed Inghilterra poteva essere lecita sino a che per il decadere della Spagna e Portogallo senza che alcuna nuova retenza co= loniale sorgesse, faceva di questa letta un duello di cui nessun terzo stato avrebbe potuto approfittare. Ma ormai si era affermata, così e nei campi di battaglia di disuropa contre la Francia come nei campi pacifici della espansione commerciale e coleniale, la grande petenza e la esuberanza di vita della Germania, che non aveva che da guadagnare da questa letta fra Francia ed Inghilterra, perchè per essa la Francia vez

gran parte la resistenza che avrebbe opporre l'Inghilterra nella politica coloniale. Fu questa considerazione delle nuode condizioni in cui si trovavane i due resali ad un tempo, che non orano più nelle condizioni di un duello isolate ma

tenti la politica mondiale, che persuasa i due Sta a veitenti la politica mondiale, che persuasa i due Sta a veitenti la politica mondiale, che persuasa i due Sta a veitenti la politica mondiale, che persuasa i due Sta a veitenti dalla lotta estrema alla ricensiliazione e che posò n'
as steria, como secondo termine di un'ani tesi, dopo la umiliazione infhitta alla Francia nel 1902, gl. accordi dell'3 Apulle 1904, che suggellarone l'amic zia e l'associazione delle
forze della Francia e dell'Inghilterra, eche per la loro fecondità storica trascendone i limiti della pura politica cooniale, perchè sone fatti sterici che manifestarene le propule conseguenze in tutto le sviluppo futuro della politica.
Questi accordi dell'8 Aprile 1904 sono tre: 2 di dichiarazioni ed una convenzione.

La prima dichiarazione è quella che si riferisce al Marocco ed all'Egitto. Con questa dichiarazione la Francia riconesce finalmente che l'Inghilterra, non volendo mutare le condizioni dell'Egitto nei rapporti con l'impero ottomano, ha però insteressi particolari in Egitto, che la Francia non si propone più di contrastare, l'Inghilterra dal canto suo fa una dichiarazione analoga rispetto agli interessi della Francia nel Marocco. Il divieto, orama: impotente della Francia: Egitto, impotente rispetto all'influenza amministrativa ed economica

della potenza britannica in Egitto, veniva tolto di mezzo; ed il divieto dell'Inghilterra alla espansione Francese in Ma= rocco, che si era esercitato sempre sino dal 1837 quando il divieto inglese arrestò le truppe francesi che inseguivano

nel territorio Marocchino, veniva eliminato. Così dividendosi questa influenza rispettivamente all'est ed all'ez vest dell'Africa settentrienale veniva concesso alla Francia di procedere al completamento del suo programma di sviluppo cozloniale in Africa, assorbendo nell'impero dell'Africa Mediterraz nea, dall'Algeria al Senegal, anche tutto il territorio dell'impero marocchino. Per rendere più completo quest'accordo veniz ra annesso a questa dichiarazione il progetto, approvato dall'Insphilterra e dalla Francia, e che doveva essere presentato poi altre potenze interessate, di un decreto del vicerè di Egitto circa la riorganizzazione della cassa del debito pubblico, in modo di potere coll'assoneo delle altre potenze europee interessate procedere alla conversione del debito pubblico dell'Egitto e da rendere possibile tutta la riorganizzazione della vita economisca egiziana,

La seconda dichiarazione si riferiva al Siam, Madagascar ed alle Nuove Ebridi. Una parte orientale del Siam veniva riconosciuto cadente sotto l'influenza francese, una parte di territorio in= vece occidentale sotto l'influenza inglese; ma in complesso il territorio del Siam, del quale l'Inghilterra avrebbe voluto fare una dipendenza della Birmania britannica e la Francia era di= pendenza della Manam, veniva tutelato nei territori ormai fortuna= ti della sua riorganizzazione sul modello del Giappone e salvata

dalla sorte nel 1895 al Madagascar. L'accordo toglieva di mezzo alcune obbiezioni britanniche circa la modificazione delle tar riffe doganali a Madagascar. Rispetto alle Nuova Ebridi veniva stabilita la nomina di una commissione mista che deveva presentare 4 anni depo una convenzione che stabiliva il condomis nio, cicè il governo delle Nuove Ebridi come una colonia sola, ma sotto il duplice e contemporaneo comando di 2 delegati, uno francese e uno inglese.

Accante a queste due dichiarazioni veniva stipulata una convenzione e non una dichiarazione, perchè mentre le due dichiarazioni citate si riferivano unicamente a distinzioni di programma di espansione o a regolammento d'interessi secondari, nella convenzione invece si trattava di vero e proprio compenso e scambio di supremazia territoriale.

La Francia fin dal 1713 trattato di Utrecht, esercitava dei diritti particolari di pesca e di preparazione del pesce sulle
coste di Terraneva, anzi in alcuni punti esercitava questi diritti anche a preferenza degli abitanti del territorio.

Si trattava di una servitù a favore della Francia nel territorio di Terraneva, che diede luogo a dissidi e anche a qualche
arbitrato. Con questa convenzione dell'8 Aprile 1904 la Francia rinunziava a questi diritti, conservando solamente il diritto di pesca a parità di condizioni cogli indigeni. L'Inghilterra
fava in compenso una ratifica di confine con alcuni possedimenti dell'Africa occidentale e la pattuizione di sfere di influenza nell'hinterland della Nigeria, il che era favorevole alla
Francia nel territorio del Sudan vicino al possesso dell'hinterland dell'Algeria.

Così examinate tutte le questioni che li dividevano nel dominio coloniale, le due potenze telsero di mezzo ogni dissidio e
poterono senza pericolo immediato di nuove contestazioni sti=
pulare quell'entente cordiale che diede tanta forza alla Francia nella politica mondiale e specialmente europea. Così si
chiuse un ciclo storice che durava da Luigi XIV e difronte alle
nuove condizioni si aprì un ciclo nuovo di cooperazione tra
Francia ed Inghilterra.

Queste due potenze insieme ottennero il risultato del quale si vedranno gli effetti nell'avvenimento, forse non molto lontano, di dare all'Inghilterra anche in europa la disposizione di un fore te esercito, che essa non aveva mai avuto, e di dare alla Franzia, che anche nel suo massimo sviluppo non fu mai fortunata nela la marina da guerra, la disposizione della più forte marina del undo.

## IL GOVERNO DELLE COLONIE E GLI ELEMENTI DI, AUTONOMIA

guita nelle vicende di suoi imperi colinali antecedenti.

L'impere, per difendere e tutelare il quale la Francia è venu=
ta a un accordo e una pacificazione con l'Inghilterra, è il più
grande che esiste nel monde depo quelle inglese, e abbraccia or=
mai 6824000 Kmq, con una popelazione che probabilmente supera
quella della Francia. Le statistiche relative alla popolazione
dell'impero celoniale francese, danno delle cifre così divergen=
ti, che alcune indicane 32 milieni di abitanti, mentre altre si
spingone a 51 milieni.

Vediamo era ceme sia erganizzato quest'impere celeniale, tenen= de presente, per ragioni di raffronto, le indicazioni relative all'impere celeniale britannice. Alla direzione di tutte queste dominio sta il ministere delle polenie, il quale è di creazione relativamente recente, poiche data da una legge del 1894, completata pei, nei riguardi dell'erganizzazione del ministero stas so, con una leggo del 1896. Le colonie francesi dal tempo del cardinale di Richelieu, e più ancera dal 1669 quande la lere or= ganizzazione fu fatta da Colbert come una dipendenza del mini= stero della marina, fu fine al 1874 dipendente alternativamente dal ministero della marina e da quello del commercio. Soltanto nel 1858 si creò un ministero dell'Algeria e delle celenie che dopo seli sue anni fu soppresso, escillande ancora la direzione generale delle colonie dal ministero della marina a quello del demmercie. Pei, celle sviluppe, sepratutto depo il 1880, del de= minio coloniale francese, quest'amministrazione superiore assun= se un'estensione tale che ebbe un sottosegretario particolare. Per mezzo di questo segretario, che aveva un'amministrazione sem-

pre più vasta, e una maggiore autonomia, che apparteneva al parlamento e in parlamento difendeva il bilancio coloniale, e che da ultimo sedeva anche nel consiglio dei ministri, venne trasfer= mata automaticamente la direzione generale di prima e il sottose gretariato di poi in un vero ministro delle colonie. Si può di= re che il ministro delle colonie esisteva nel gabinetto fran= cese prima ancora che la legge del 1894 l'avesse istituito. Botto questo ministero delle colonie stanno tutti i domini fran= cesi, eccettuato une dei protetterati che dipende dal ministere degli esteri. I territori coloniali di egni specie e categoria sono, dall'art. IO9 della costituzione del 1848, dichiarati terri= torio franceseo sono gevernati dalle leggi speciali allora esi= stenti, fine a che non si sarà prevvedute con una legge organi= ca relativa a tutte le colonie. Ma queste è stato un riferimen= to a una legge futura, che non ha un valore pratice fine a che questa legge futura non è emanata; e quest'impegne, prese dal le= gislatore di fronte a una controparte che non ha modo di obbli= parle, rimane lettera morta finchè il legislatore non si sia des ise ad eseguire l'impegne stesse. Ora, nella condizione attuale telle cose, il regime delle colonie è determinate da queste con= ette generale espresse nell'art. 109 della costituzione del 1848 he assimila il territorio coloniale a quello francese e vi am= lette una serie di leggi speciali, e poi dai senatoconsulti del 852 e del I854 che hanno stabilito rispetto alle colonie i se= menti principii fondamentali:

Prima di tutto la condanna del lavore servile e la dichiara=
zione che in qualunque territerio direttamente o indirettamense
te sogge vo al governo francese non pessa persistere la schip-

vitù; poi la cencessione di una maggiore autonomia alla Martini= ca, alla Guadalupa e all'isela di Riunione, cioè alla colenia del vecchio impero coleniale francese e di una minore a quelle di più recente acquiste.

Dalla distinzione della maggiore autonomia e delle maggiori ga=
ranzieconcesse agli abitanti delle celenie più antiche, che nen
a quelli delle più recenti, è derivato il duplipe regime legi=
slative nei riguardi dei due gruppi delle celenie; cieè il si=
stema delle leggi ceme regela e dei decreti ceme eccezione nel=
le tre colonie più antiche, e il sistema de' decreti come regola
e delle leggi come eccezione nelle più recenti.

Welle colonie della Guadalupa, della Martinica e dell'isola del= le Riunione, il potere legislativo è ripartito fra il potere les gislativo della metropoli e il Governatore in Consiglio Privato i sui decreti, su certe materie possono valere come leggi per des Legazioni dello stato francese. Invece nelle colonie di più re= cente acquisto quest'autorità delegata del governatore e autorità direttamente esercitata del presidente della repubblica sette la responsabilità dei ministri di emanare ordinanze per l'ordinamento interno delle colonie, è sancita me legislativa sicchè è sufficiente per obbligare gli abitanti delle colenie non solo alle leggi vigenti nella metropoli e pub= blicate nella colonia rispettiva ma anche a quelle leggi locali she per via di decreti vi siano emanate. Sicchè quelle ordinaage che vengono emanate nelle celenie nelle materie delegate ai governatori dai governatori stessi, hanno nelle colenie per que= sta delegazione generale del potere legislative della metropoli

forza e autorità legislativa. Nel territorio delle tre colonie. più antiche il prosidente della repubblica e il governatore non possono emanare ordinanze relativamente ai diritti individuali, al regime elettorale, al regime finanziario, e al diritte di libertà di riunione e di associazione. Invece anche questi argomenti, che le leggi costituzionali dei paesi liberi riserrane sempre all'autorità legislativa normalmente estrinsecatori, nelle colonie di più recente acquiste sono abbandonati all'auterità esecutiva. Il che non vuol dire che anche nelle colonie di più recente acquiste non sia riservate alle leggi francesi tuts to quanto si riferisce ad argementi che possano importare one= ri finanziari al governo, e anche eccezionalmente in altri are gomenti nen si possa provvedere con una legge della metropoli. E in questi argomenti nen si petrebbe arrivare a una medificasione del regime esistente se non con altre leggi, poiche il re= gime eccezionalmente legislativo delle celenie di più recente acquisto riposa sopra un abbandene delle funzioni legislative da parte della legge francese al potere esecutive della metre= poli e a quelle delle colonie. Ma quest'abbandone non è naturalmente irrevocabile, poiche il potere legislativo normale può riesercitare senza chiedere permesso ad alcuno le proprie fun= zioni legislative nelle forme normali ogni qual volta lo vo= glia. Quando una legge votata nelle forme normali del diritte cestituzionale francese è stata emanata e promulgata anche nel= le colonie di più recente acquiste, essa naturalmente non può venire modificata per epera del potere esecutivo della metro=

peli o delle colonie, poichè questa sarebbe un'invasione di un potere su un altro, ma invece esclusivamente per opera di quel potere legislativo che l'ha emanata.

Ma sotte questa riserva restò che la distinzione fra le color nie di più antico e quelle di più recente acquisto si può riassumere, come abbiamo detto, in questa ferma: nelle rpime rezime normale delle leggi votate nella ferma normale dalla metropoli; nelle seconde regime nermale dei decreti abbandonate al governatore accempagnato o non accempagnato dal consiglio privato nell'esercizio delle funzioni legislative.

Oltre a questi concetti generali circa la distribuzione dei per teri nei riguardi del diritte coloniale, è importante conside= rare come i poteri che si debbeno esercitare nelle celenie o rispetto alle colonie, si accentino nelle state francese oppu= re nel territorio coloniale, e in questo si ripartiscono fra i delegati dello stato francese e gl'investiti di poteri locali, delogati direttamente o indirettamente dalla popolazione colo= niale. Ciò che distingue la colonie così dette autenome dalle colonie non autonome nel diritto coloniale inglese, è l'esercie zio delle libertà costituzionali e del potere legislative af= fidato alla popolazione delle colonie nelle persone dei suoi rappresentanti. Ora questo genere di autonomia non esiste nel= l'impero celeniale francese. Nessuna celenia francese ha un ve re parlamente stabilito nel suo territorio, nessuna colonia . francese, nemmeno quelle di civiltà se non di razza esclusiva= mente francese, come le tre più antiche, ha un governo responsa= bile. L'autonomia maggiore o minore delle colorie francesi si

estrinseca invece nella forma nella quale queste colonie sono rappresentate presso il governo centrale della madre patria. Anche durante l'antice regime le tre colonie più antiche ave= vapo rappresentanti delegati dai maggiorenti delle colonie stesse presso il ministero della marina. Giunto poi all'auto= nomia il popolo francese colla rivoluzione dell'89, vennere ac= cettati nell'assemblea costituente i delegati della Guadalupa, della Martinica e di S.Domingo. Così continuò fine alla costi= tuzione dell'anno VIII, quando, riternati in certi concetti com stituzionali verso le dottrine dell'antico regime, le colonie fuçono private della delegazione legislativa, e vennere autorizzate sels ad avere un rappresentante ufficiale presso il mi= nistro della marina. E così durò fine al 1848. Dal 1848 al 1851 si tornò al sistema di dare alle colonie più antiche una rap= presentanza legislativa nel parlamento della metropoli; e a queste sistema, che vige ancora, si ternò nel 1871. Per effette di questo sistema la Guadalupa, la Martinica, l'isola di Riunione, e gli stabilimenti degli stretti e la Cocincina, quindi le co= lonie più antiche e alcune fra le più sviluppate fra le recenti hanno una rappresentanza parlamentare composta di diece depu= tati e 4 senatori inviati al parlamente metrepolitano deve pos= sono far sentire la propria voce; Non si ha quindi una legisla= tura autonoma e particolare delle colonie, come nelle colonie : autonome inglesi, ma invece una partecipazione, che è di melte mi nor valore, nel potere legislativo della metropoli. Questa par= tecipazione è di molto minor valere, perchè i delegati coloniali restane naturalmente indifferenti a una gran parte della lem

gislazione della metropoli, e non hanno voce in capitele per far vslere la prepria volontà in quel che si riferisce alla legislazione e agli interessi delle lore colonie rispettive, e delle celenie in generale. Tutte le altre celenie più recenti invece non hanno diritto di esser rappresentate nel parlament te iella metropoli, ma hanno diritto di essere rappresentate nel Consiglio Superiore delle colonie, Il Consiglio Superiore delle Colonie è costituits dal ministro delle colonie, dal cottosegretario di stato, da 184 de utati e senatori delle co= lonie più autonome e finalmente da 13 delegati delle colonie che non hanno rappresentanza parlamentare, scelti nelle colos nie stesse fra cittadiai Grantesi o assimilati a cittadini francesi che abbiano almeno 25 anni, da elettori ugualmente cittadini francesi e assimilati a cittadini francesi che abb biano non meno di 21 anni. Questo Censiglio Superiore delle colonie, che siede presso il ministere delle colonie è convo= cate una volta l'anno dal Ministre delle celenie ed ha un vo= te propriamente consultive. Esse è quiadi una rappresentanta che dà una garanzia relativa alla popolazione delle colonie, una garanzia non certamente simile a quella che deriva da una rappresentanza parlamentare e da un'autenemia costituzionale cencessa a ciascuna celonia nel territorio rispettivo. Il Wi= nistre delle colonie ha il devere di convecare almene una volta all'anno il Consiglio Superiore delle celenie, ma avendo queste Consiglio un voto esclusivamente consultivo, il Mini= stro può anche non tener cente dei desideri che da questo

Consiglio sono espressi. E soltanto recentemente che col Mi=
nistro e con alcuni delegati elettivi e altri non elettivi
del Consiglio Superiore si è creato una giunta permanente che
siedo presso il Vinistero delle colonie e che dà a queste colcnie non autonome nontanto il controlle assoluto, ma il modo di
potere reciamare ogni qual volta si manifesti un abuso da parte del governo. Oltre a questa rappresentanza delle colonie
nella metropoli, che è piuttosto un cortatto ed un modo di far
sentire la voce delle colonie nella metropoli, e non una partecipazione delle colonie al governo dell'impero coloniale
francese, si sono avute negli ultimi anni maggiori garanzie
rell'organizzazione della rappresentanza del governo francese
nel territorio delle colonie e nell'organizzazione delle colonie e dei poteri locali.

Il governo della metropoli nelle colonie è rappresentato dal governatore, che molte volte nelle colonie più importanti è un uomo politico non uscito delle file della burocrazia metropo= litane e coloniale, da una serie di alti impiegati che vengono mandati, e dipendono dal Ministero delle colonie, residenti, capi ufficio, capi distretti, sino agli impiegati degli uffici di second'ordine e di minor importanza, che invece sono nomi= nati dal governatore tra gli abitanti delle colonie e che possono essere revocati dal governatore stesso.

Prima questi rappresentanti del potere metropolitano nel territorio delle colonie venivano reclutati con unlarfo arbitrio

DIRITTO E POLITICA COLONIALE ----- DISPENSA -- 16 ---

da parte del governo. Quindi nel primo periodo del nuovo svi= luppo coloniale franceso si obbero non pochi esempi di incem= petenza e di malgoverno. A questo stato di cose si è riparato colla istituzione della scuola coloniale di Parigi, che è un istituto di istruzione governativo, in cui vengono impartiti tutti gli insegnamenti che si riferiscene alla geografia eco= nomica, al diritto e alla amministrazione coloniale. La scuela coloniale di Parigi ha una sezione commercialeed una se= zione speciale. Alla prima vengono ammessi tutti quelli che vogliono istruirsi su quanto riguarda il commercio al di là del territorio della metropoli; alla seconda vengono ammessi gli indigeni che subiscono l'esame di ammissione. Nella parte invece che si potrebbe dire tecnica della scuola coloniale di Parigi, i discepoli sono reclutati mediante concerso e quan= do hanno superato gli esami di tutti i corsi possono, coinci= dendo altre condizioni di carattere personale e morale, oltre che intellettuale, essere assunti nai gradi inferiori dell'am= ministrazione coloniale. Quest'organismo ha doppio vantaggie prima di tutte recluta un personale versate nelle conoscenze necessarie per l'amministrazione delle colonie;poi, siccome non riserva agli allievi della scuola coloniale di Parigi il monopoglio degli uffici coloniali, ma ammette per concorso anche i cittadini che non abbiano frequentato i corsi, mantie= ne il bisogno dell'emulazione e eleva il morale intellettuale e tecnico di quelli che aspirano ad entrarenegli uffici co= logiali senza aver frequentato la scuola di Parigi. Queste mo= do di preparazione del personale che accompagna il governa=

tors note rial zare il prestigio dell'amministrazione fran= cese nelle colomie , la quale venne anche meglio organizza= ta. Infatti sino al 1886 si era preferito il sistema del de= centramento amministrativo coloniale ed ogni distretto e pos= sedimento aveva un governatore autonomo che dipendeva dal mi= nistro delle colonie; a partire dal 1886 invece furono crea= ti i governatori generali; il governatore generale dell'Estremo Oriente, e dell'Indocina, che sopraintende all'amministrazio ne di tutti i territori direttamente ed indirettamente go= vernati dalla Francia nell Estremo Oriente; il governatore ge= nerale del Madagascar che governa oltre che Madagascar an= che tutte le isole e i piccoli arcipelaghi della Francia in quelle regioni; il governatore dell'Africa occidentale re= sidente al Senegal, che governa tutti i territori sparsi lun= go la costa occidentale dell'Africa dal Senegal sino al Congo Così nell'opera dei governatori e presidenti di distretto si mantieme il vantaggio del decentramento se ne tolgono i dan= ni esponendo un'alta sovranità, perchè quest'alta autorità è la misura di una uniformità imposta alle colonie dal governo centrale e di una uniformità di aspirazioni che dalle colonie vengono al governo centrale per il governo delle colonie stesse. Il governatore ha accanto a sè i capi servizio degli uf= fici centrali delle rispettive colonie o gruppi di colonie e questi capi di servizio insieme al governatore costituisco= nc il suo consiglio privato che ha le meaesime funzioni ed esercita la medesima influenza, che ha il Consiglio esecuti= vo delle colonie britanniche, sia di quelle con governo re=

sponsabile, sia di quelle senza governo responsabile.

Quando poi si tratta di decidere questioni relative al con=
tenzioso amministrativo allora il Consiglio privato delle
colonie si completa con 2 magidtrati superiori coloniali e si
trasforma così da consiglio privato in Consiglio del conten=
zioso amministrativo. Oltre a questo che corrisponde al con=
siglio esecutivo delle colonie britanniche, si hanno consigli
generali specialmente neffe colonie più antiche e governate
con maggiore autonomia, che sono stati istituiti nel 1848 e
cheper una legge del 1871 vengono nominati con suffragio uni=
versale. Questi consigli generali, nei quali sono rappresen=
tati solo i cittadini francesi e gli indigeni assimilati ai
cittadini francesi, hanno quelle funzioni legislative subordi
nate che l'autorità metropolitana concede di esercitare alla
rappresentanza delle colonie,

Ma quantunque il loro nome li possa fare apparire simile ai Consigli legislativi inglesi, essi hanno invece esclusivamen= te la potesta di uno dei nostri Consigli provinciali o Con= sigli generali francesi, ed hanno la funzione di garantire una certa autonomia alle colonie, perchè quantunque la loro competenza sia limitata a funzioni amministrative risponden= ti a quelle dei nostri consigli provinciali, pure sono pa= droni del loro ordine del giorno e possono ricorrere al Mi= nistero delle colonie contro gli abusi eventualmente compiu= ti dai delegati mandati nel territorio delle dipendenze co= loniali.

Per imitare la costituzione della Metropoli e specialmente

quella delle colonie più progredite e civilizzate si sono co minciate aistituire nelle varie dipendenze francesi delle municipalità che rappresentane secondo il numero maggiore o minore in cui esistono il grado di sviluppo maggiore o mino= re che è stato raggiunto delle colonie. Per esempio nelle antiche colonie francesi si ha un numero di municipalità che divide tutti iterritori del paese come in uno stato progre= dito di Europa. Invece nelle colonie di più recente acquisto come nella Cocincina, nel Tonkino e nel Madagascar, nella qua= le ultima non esistono che le municipalità di Tamatava, Antananariva e Muiunga si hanno le municipalità organizzate dove esistono i gruppi più importanti di colonie francesi. Final= mente nei territori meno sviluppati e dove vige maggiormente la dottrina ed sistema del protettorato, non si hanno che le disposizioni legislative che provvedono perchè in futuro si organizzino dei gruppi municipali senza che in queste colo= nie, come in quelle del protettorato ovest-africano dipenden= te dal Senegal, esista alcuna organizzazione municipale. Tra tutte queste organizzazioni municipali la più notevole pel suo carattere anormale è quella stabilita nel distretto pe= nitenziario del Maroni nella Guiana francese, dove esiste la piùimportante colonia penitenziaria francese. Alla ammini= strazione di questa colonia sono annessi alcuni sfruttamenti industriali di miniere e di boschi. Ora per dare all'ammini= strazione penitenziaria, in quanto si riferisce a quest'sfrut= tamenti industriali per i quali si adopera l'opera dei cen= dannati, una certa autonomia, il Ministero delle colonie ha

eretto questa amministrazione penitenziaria a municipalità di pieno diritto, dando al presidente e al rappresentante delegato a questo sfruttamento minerario ed industriale del territorio il titolo di sindaco. Ora quest'artificio, che corri= sponde in parte a quello del nostro dettlement di Tien-Tsin, dove si ha un municipio non ancora organizzato e dove un uf= ficiale italiano ha la carica di commissario regio, ha impor= tanza in quanto, dando il carattere municipale quest'ammi= nistrazione le si concede attitudine a compiere certi atti economici e giuridici, che invece come semplici funzioni del= l'amministrazione non potrebbero compiersi. Così abbiamo dato un'idea molto approssimativa di come sia organizzata nella suc grandi linee il governo coloniale francese nell'ammini= strazione centrale, nella rappresentanza dell'amministrazione centrale, nelle singole località e nello svolgimento nelle singole località coloniali dell'autonomia in parte consi= stente in semplici decentramenti di governo coloniale, in par= te derivanti dai consigli generali che anche rappresentano. una certa autonomia costituzionale in un grado rudimentale. E naturalo però che specialmente nei paesi coloniali più pro= grediti questa somma di garanzie non accontenta la popolazio= ne che pretenderebbe di avere una maggiore autonomia e so= pratutto di potere sull'esempio dell'impero coloniale in= glese provvedere anche nel territorio all'organizzazione dei suoi interessi ed alla tutela di questi interessi mediante la legislazione. Ma quando si è accennato a questo governo coloniale francese relativo alle colonie, non si è detto se

non ciò che riguarda una parte dei territori posseduti dal= la Francia. Un'altra parte notevole di territori coloniali è posseduta dalla Francia a titolo di protettorato ed è gover= nata in tutt'altro modo e secondotutto un altro sistema. Per poter comprendere le funzioni del protettorato e l'or= ganizzazione sua nel sistema coloniale francese, bisogna pri= ma richiamare alla mente il concetto normale, che si potrebbe dire ortodosso, del protettorato e vedere in che si allontana da questo concetto il protettorato coloniale ed in genere il protettorato sviluppatosi nell'impero coloniale francese. Il protettorato nel diritto internazionale è la dipendenza parziale di uno Stato, che non cessa di esistere e di avere personalità internazionale, da uno Stato che assume questa personalità internazionale, la prende sotto la sua protezio= ne e il suo controllo e assiste semplicemente lo svolgimen= to della politica internazionale dello Stato protetto o la sostituisce del tutto nel suo svolgimento. Protettorati più tenui e protettorati più stretti sono distinti appunto da ciò che i primi implicano una cooperazione ed un autorevole con= siglio dello Stato superiore sull'inferiore; i secondi impli= cano una sostituzione completa dello Stato superiore allo Stato protetto. Tutti i protettorati poi implicano una men= zogna giuridica in quanto che nel trattato che li costitui= sce figura che lo Stato protetto invoca la protezione, mentre nella sua origine è sempre lo Stato protettore che impone la sua volontà allo Stato protetto e non potendo o ron voler io sottometterlo del tutto lo induce a fingere di domandare

o ad accettare di buon grado questa protezione, della quale 10 Stato superiore certamente avrebbe fatto a meno.

## I PROTETTORATI

Il regime finanziario dei possedimenti francesi

Un'estensione di territorio sempre maggiore è governata dal= la Francia, come dagli altri paesi colonizzatori, a titolo di protettorato. Ora rispetto a questo modo di governo è neces= sario tener presente che il significato della parola protet= torato nel diritto internazionale europeo viene alterato di molto in tutti i protettorati che si esercitano nelle colo= nie. Anzi si può dire che nel diritto coloniale esistono due forme di protettorato, nessuna delle quali coincide perfet= tamente col protettorato qual'è inteso e si pratica nei rap= porti di diritto internazionale fra popoli europei. Unica caratteristica comune a tutte queste forme di protettorato è, come si disse, l'apparenza di una tutela data da un paese niù forte e più progredito a un paese più debole, mentre in= vece quest'ultimo non domanda la protezione, ma subisce sotto forma di protezione la supremazia che vuole affermarvi uno stato di civiltà superiore. Ma nei rapporti fra stati euro= pei al di là di questa imposizione di supremazia e di rappre sentanza totale o cooperativa da parte dello stato protetto= renon v'algun altra ingarenza in terns dello stato superio= ca nell'inferiore, e questo conserva una personalità interna= zionale perfettamente distinta e la possibilità anche di ave=

re rapporti convenzionali con altri stati.

Ora questa forma tipica e classica di protettorato non si trova nei rapporti coloniali. Il cosidetto protet= torato coloniale è una supremazia che uno stuto forte maropeo escretta sopra uno stato debole di civiltà non europea, subordinandolo in tutto alia sua autorità, ma lasciandogli, a guisa di decentramento di governo, l'apparenza, e in parte anche la sostanza dell'autorità anteriore. Il protettorato quale si svolge fra popoli europei un istituto di diritto internazionale esclusivamente moderno; invece il protettorato coloniale è una vera piproduzione nel rapporti coloniali dei rapporti fendal del nodio evo, vale a dice l'abbandono della sovranità da parte dello stato inferiore al superiore, e la reinvestitu= ra di questo a quello lasciando solo una parte dei diritti anteriori, e anche questi diritti per delegazione e tol= leranza dello stato superiore, e non per una sopravviven= za continuativa dello stato inferiore, che ne' rapporti interni non debba ripetere alcuna origine da altra sovrani= ta superiore

Da questa diversità del protettorato coloniale dal protettorato propriamente detto deriva che i rapporti fra stato protettore e stato protetto, che nei riguardi del

diritto internazionale europeo si svolgono quasi esclusi= vamente nella politica internazionale dell'uno e dell'al= tro, invece nel diritto coloniale si svolgono anche nella politica e nell'amministrazione interna. Sicchè lo stato protetto, non solo per effetto dell'abbandono della gestione dei suoi affari esteri allo stato protettore viene subordinato a questo, ma anche alla ingerenza che lo stato protettore ha nella successione al trono, nella buona condotta di chi riveste la suprema autorità nello svilup= po della legislazione, e nella protezione e rappresentan= za di tutti gli stranieri che risiedono nel territorio dello stato protetto. Questi stranieri compresi i sudditi dello stato protestore, sono sottoposti alle leggi e alla magistratura dello stato protetto, se questo è uno stato europeo; sono invece soggetti all'autorità amministrativa giudiziaria e legislativa dello stato protettore, se si tratta di rapporti coloniali.

Ma oltre a questo protettorato coloniale che almeno nelle forme e nel persistere de' due stati, uno inferiore e l'altro superiore, conserva almeno traccia del protetto= rato che si potrebbe dire normale o'tipico del diritto europeo, esiste un'altra forma di così detto protettorato nei rapporti coloniali, che non ha alcuna analogia, all'in= fuori di quella del nome, col protettorato propriamente detto e collo stesso protettorato coloniale. Nel 1885 alla

conferenza coloniale di Berlino, che si chiuse coll'ate to generale del 26 febbraio d'llo stesso anno, si codimicarono le norme che gli stati s'impegnavano di seguire per la futura occupazione di territori lungo le coste del continente africano.

Queste norme secondo la lettera del trattato, non si applicavano che all'Africa, e più particolarmente alle coste del continente africano; ma per la spontanea applia cazione fatta dopo anche in altre regioni, si possono ormai considerare norme di diritto internazionale positia vo relative all'occupazione di territori senza padrone.

Ora queste escupazioni da parte di uno stato civile di territori non appartenenti a nessuno stato civile e quindi considerati come occupabili si possono, a termi= ne del citato Atto generale della Conferenza di Berlino, fare in due modi e a due titoli diversi: o a titolo di occupazione, e in questo caso lo stato occupante si as= sume l'impegno di sviluppare il territorio occupato, di organizzarvi un'amministrazione e un'autorità che valga a proteggere gli indigeni, a mantenere l'ordine pubblico e a tutelare i diritti acquisiti; o a titolo di protetto= rato.

In questo secondo caso lo stato occupante assume, ri=
spetto allo sviluppo economico del territorio, all'orga=
nizzazione di un governo e di un'amministrazione, alla

tutela, dell'ordine pubblico, una minor somma di obblighi immediati di quello che non assuma acquistando a
titolo di occupazione nei rapporti coloniali. Dunque
il protettorato, oltre ad essere adoperato come vincolo
fra uno stato superiore e uno inferiore, con conseguen=
ze anche di diritto interno maggiore di quelle che non
derivino nei rapporti di diritto internazionale europeo,
viene adoperato anche per indicare quel rapporto di
sovranità, non accompagnato da tutti gli obblighi normali di questa che uno stato europeo esercita in un terri=
torio di civiltà non europea acquistato nelle forme
dell'occupazione per atto unilaterale suo.

Ora nel giudicare l'estensione più recente dell'impero coloniale francese in quanto si riferisce non al
possesso delle colonie ma dei protettorati, si deve constatare che pregisamente a titolo di protettorato specialmente in africa ha avuto luogo la massima estensione più recente del dominio coloniale francese. E specialmente ha avuto luogo questa estensione a titolo di protettorato nell'ultimo e improprio senso, cioè nel senso
di un'occupazione di territori senza padrone con minor
responsabilità e obblighi di governo, piuttosto che nel
senso normale e ortodosso di rapporti fra uno stato superiore e uno inferiore. Anzi anche quei protettorati
che si sono sviluppati nella prima forma tendono a poco
a poco scomparire e trasformarsi in una pura e semplice

annessione di territorio. Così per es.: il protettorato acquistato nelle isole Tahiti nel 1842 e organizzato nel 1847, ebbe fine nel 1880 per effetto di un'abbandono assoluto da parte della regina del resto di sovranità alla sovranità francese: e il protettorato sul Madagamescar, proclamato nel 1885 e fatto valere colle armi nel 1894, venne trasformato in completa annessione negli anni 1895 e 1896. Fra i vari protettorati della prima specie recentemente acquistati dalla Francia persistono alcuni pochi, fra cui principali il Cambodge, l'Annam e la Tunisia, ma vanno perdendo a poco a poco la facolmi del governo interno, e vanno avvicinandosi sempre più alla categoria di provincie alle quali sia largita una certa forma di decentramento.

Nel diritto coloniale francese, per effetto degli articoli 8 e 9 della legge 16 luglio 1975 sull'organizzazione dei proffedimenti oltremarini, si ritenne che per rendere definitivo un protettorato della prima specie (cioè di quelli che consistono nel rapporto da superiore a inferiore della Francia con altri stati di civiltà non europea) basta un decreto del presidente della Repubblica, salvo nei riguardi della determinazione dei diritti dei sudditi francesi nello stato protetto e degli oneri finanziari che ne possono derivare alla Francia, per i fondi deve provvedersi con una legge. Invece per i protettorati

a titolo di occupazione con responsabilità limitata basta un decreto del presidente della Repubblica, senza alcuna riserva

Questa limitazione di condizioni è criticata giustamente da pareschi scrittori di cose coloniali francesi, perchè di fronte ad un protettorato della seconda specie, mettono lo stato nell'alternativa o di abbandonare più tardi il territorio acquistato, cosa che per ragioni politiche e morali è difficile o di dover subire spese insenti per lo stabilimento delle condizioni necessarie alse quali non hà avuto alcun sindacato e controllo il postere legislativo dello stato

Comunque sia, per la legge vigente francese basta in decreto del presidente della repubblica alle condizioni ricordate nel caso di protettorati della prima maniera, e un semplice decreto del presidente della repubblica, senza alcuna condizione restrittiva nel caso di protettorati della seconda maniera.

Venendo a parlare del modo di far valere il diritto dello stato protettore nel territorio dello stato protetto riferendoci alla distinzione fatta fra protettorato colo= niale propriamente detto e protettorato improvinatente designato con questo nome, è inutile occuparsi dei protetta torati di questa seconda forma, in quanto che salvo la responsabilità limitata dello stato così detto protettore, essi entrano per tutti gli altri rispetti nella categoria

dei territori direttamente posseduti ed amministrati.

Una forma particolare di governo esiste solo per quello che si riferisce ai protettorati propriamente detati, cioè ai rapporti tra la Francia, stato protettore, e un altro stato protetto (Cambodge, Tonehino, Annam, Madasgascar fino al 1896).

Nell'amministrazione di questo protettorato, sarebbe logico distinguere le funzioni dello stato protettore che si riferiscono alla rappresentanza o all'aiuto dello stato protetto ne' suoi rapporti esteriori, e queste dovrebbero essere assogettate al ministero degli esteri dello stato protettore o dall'altra parte gli atti dello stato superiore che si riferiscono al sindacato o alla cooperazione o alla sostituzione nell'amministrazione interna dello stato protetto, e in questo caso si dovrebbero sot= toporre questi servizi ai vari rani centrali amministrativi del governo dello stato protettore, e, dove esiste, come appunto il caso della Francia, al ministero delle colonie. Ma questa separazione di attribuzioni renderebbe poi insoluta e difficile nei dettagli l'applicazione delle funzioni dello stato protettore nello stato protetto. E perciò, venendo meno alla logica, ma corrispondendo meglio alle esigenze politiche, nell'amministrazione francese si accentrano le attribuzioni relative alle funzioni dello stato protettore nello stato protetto in un solo ministero. Questo ministero è quello degli affari esteri per la Tuni=

sia, dove il protettorato si esercita in una misura più analoga ai rapporti fra stati europei, e che ha conserva= to il diritto di legazione non attiva, ma passiva. Tutte le funzioni mengono accentrate nel ministero delle colo= nie francesi nei rapporti della Francia cogli altri stati protetti, nei quali ormai troppe funzioni di amministra= zione interna sono state abbandonate allo stato protetto= re perche si possa ritenere che esiste veramente un'ente di stato così corrispondente nel fatto al suo nome da es= sere sottoposto al Sindacato del ministero degli esteri anzichè a quello delle colonie. Questi protettorati che son tali più di nome che di fatto, entrano sotto la dire= zione del ministero delle colonie francese come colonie governate in un modo particolare per certi particolari di decentramento governativo nei quali l'antico governo e l'antica dinastia continuano a dividere col governatore francese le attribuzioni relative al governo del paese, con un graduale e lento passaggio di attribuzioni dal so= vrano al rappresentante dello Stato protettore.

Ora è opportuno vedere come queste funzioni del governo centrale in quanto si esercitano nel territorio frag
cese e nel territorio delle colonie, si esplichino neis
rapporti del regime economico delle colonie stesse e in
particolare modo nei riguardi dell'amministrazione finanziaria delle colonie.

L' Amministrazione finanziaria delle colongie si può

mente incombono alla metropoli ed entrate e spese che rispettivamente competono ed incombono alle singole colonnie = Le prime, cioè le entrate e spese della metropoli
sono state ridotte a proporzioni del tutto esigue; la metropoli nelle colonie, non assume a proprio carico che le
spese dell'occupazione militare e della difesa militare,
che si intendono fatte a profitto della metropoli e non
delle colonie, e poi assume, non permanentemente, le spese dei sussidi alle amministrazioni coloniali che non possono sopperire alle spese che loro incombono.

Di fronte a queste spese che incombono allo Stato francese, stanno pochissime entrate riservate allo stato francese, cioè le tratter te cugli stipendi per le pen= sioni degli impiegati coloniali, quelle derivate da inden= nità che il governo inglese diede al governo francese per i limiti del Commercio dell'Asia nei possedimenti francesi in India allo scopo di impedire la importazione dell'oppio nei territorii indiani, poi melli che derivano dalla ven= dita dei beni dello Stato, ad in ultimo quelle che derivamo dai contingenti delle colonie più progredite economica= mente.

Con questo nome di contingenti si designano i contri= buti che le colonie debbono dare alla metropoli, quando le possono, per indenizzarlo in tutto o in parte delle spese sostenute per l'occupazione militare, che normalmente per le colonie meno progredite vanno a carico dello Stato francese e per le colonie più progredite vengono fatte con conti correnti o compensazioni che derivano dalle indennità totali o parziali che dalle colonnie vengono corrisposte sulla metropoli.

La massa delle entrate e delle spese delle colonie, tolte quelle che si riferiscono alle spese militari, forma parte del bilancio coloniale, che viene per le colonie che abbiano con Consiglio generale e quindi un'organitza= zione completa, come le tre colonie più antiche e più pro= gredite, Martinica, Guadalupa, e isola Riunione preparata dal Governatore in Cansiglio di stato e discusso dal Con= siglio Generale e dopo approvato definitivamente dal Governatore. = Quando invere non esiste in Consiglio generale o il Consiglio generale eventualmente si rifiuta di votare il bilancio, allora questo su proposta del governatore delle Colonie e per i territori delle colonie appena formate, specialmente per i protettorati della seconda maniera, vie= ne deliberate addirittura dal ministero delle colonnie. L'autonomia dunque della confezione e della votazione e dei bilanci teoricamente esiste per tutte le colonie, praticamente invece non esiste che per le colonie che, avendo un numero sufficiente di cittadini francesi o di indi= geni, come nelle colonie dell'India, assimilati ai cittadini francesi, danno vita a quel Consiglio generale che

esamina ed approva il bilancio.

Nella votazione di questi bilanci il Gonsiglio generale è setto il controllo del governo metropolitano, libero nell'escogitare e nel commisurare le varie fonti di entrate.

Sicche l'imposta fondiaria e le imposte dirette e di carattere personale pessono non esistere contemporaneamente nelle colonie e nella metropoli o coesistendo possono essere commisurate in modo diverso. - La sola parte nella confezione di questi bilanci, nella quale le colomie hanno perduto dal 1892 una parte di quella autonomia che avevano prima, sia pure subordinatamente al controllo della madrepatria, e quella che si riferisce alla tarifa fa doganale, la qiale è dal 1892 esclusivamente subordinata alla madrepatria, perchè questa possa essere sicura che non si contravvenga a quelle misure di protezionismo che sono state allora considerate come economicamente necessarie non solo per lo Stato francese, ma per tutto il dominio della Repubblica Francese. -

Nelle spese le tre colonie più progredite sono libe=
re di votare, di organizzare come meglio credono, le spe=
se facoltative oltre che quelle obbligatorie; invece nel=
le altre colonie il consiglio generale dove esiste, non
ha che una proposta di essere facoltative da presentare
al governatore, mentre nelle colonie di ancora minore
si iluppo spetta al governatore del Consiglio privato an=
aha la iniziativa delle spese facoltative. =

Tutta questa amministrazione finanziaria coloniale
è soggetta al controllo non solo amministrativo del miministra delle colonie, ma anche al controllo amministra tivo e contabile della Corte dei conti francese, rispetato alla quale però alcuni reclami, anche molto relativa mente motivati di alcuni comitati costituiti in Francia per esercitare il sindacato sull'Amministrazione delle colonie provano che la Corte dei Conti stessa, serve molte volte per arrestare anche qualche cosa di buono e quasi mai per impedire del tutto qualche cosa che non degna di approvazione che a tanta distanza di territori si voggia fare nelle colonie dal governo della metropoli.

Molti scrittori di cose coloniali in Francia ed ale trove avversari della politica coloniale, si dedicano a un riassunto che potrebbe dirsi contabile di questa ame ministrazione finanziaria delle colonie francesi, per dedurne che questa rappresenta un gravissimo carico fie nanziario per la metropoli. - Essi mettono da parte tute te le spese che l' stato francese sopporta pel governo e per l'amministrazione delle colonie, e dall'altra tutte le entrate che il governo francese ritrae dalle colonie compreso il contributo delle colonie stesse. Poi dalla differenza di queste somme, che lascia un grande scopere to a carico dello Stato francese, deducono il grave danno finanziario che le colonie recano alla Repubblica francese.

Ora non vi è chi non veda la inesettezza di questi

calcoli, prima di tutto perchè una gran parte delle colonnie francesi si trova nel periodo di sviluppo.

Ora il voler fare un conto finanziario così semplia cista per apprezzare l'utilità o meno di queste colonie sarebbe come il conto di chi prendendo un potere appena bonificato e dedicandosi a costruire case, a fare piantaggioni ed a intensificarne la potenzialità, dopo 864 anni facesse il bilancio ed avesse un risultato rovinoso.

Ora non è presupposto che lo stato debba governare le colonie che come un podere, ma sopra tutto per uno stato ricco come la Francia questo sfruttamento colonia= le ha lo scopo di avviare nelle colonie coltivazioni per produrre abbondantemente materia prima, che assicuri una vita normale a certe industrie della metropoli (piesempto cotoniere) e di trovare nelle colonie specialmente nel periodo di sfruttamento, un impiego ai capitali più proficuo di quello che potrebbero trovare nella metropoli.

Se si procede anche nelle colonie francesi, che in gran parte sono in uno stato primitivo nel loro sviluppo, in questo computo più rispondente alla realtà, si vede che l'amministrazione coloniale francese, anche non essento utile come quella inglese, presenta pure dei vantaggi sostanziali che la distanziano grandemente da quelle condizioni rovinose nelle quali apparirebbe dal conto semplicosta già ricordato.

Un altro importantissimo elemento dello sviluppo e

del regime finanziario delle colonie sta nell'organiz=
zazione del regime fondiario pershè tanto le colonie di
popolamento, come quelle cosidette di piantagione sono
in sostanza, nell'origine e nello sviluppo della loro ricchezza colonie agricole, dove i singoli coloni sviluppan
no le risorse del suolo, dove può trasferirsi una popola=
zione di razza europea o dove sotto la direzione di una
opera intelligente europea viene intensificata economi=
camente l'opera degli indigeni nella zona ropicale e
e sud tropicale =

Ora per sviluppare il regime agricolo di queste combonie è necessario alterare il regime della proprietà e far uso delle terre vazanti - Come si sa dove esiste uno Stato, questa ha la sovranità del territorio, i privati ne hanno la proprietà = Ma in quanto questo territorio non sia in una delle sue parti occupato e posseduto dai privati, si consolida nello Stato il diritto politico di sovranità don un altro diritto di contenuto specialmente girfidico ed economico, con quello cioè di proprietà. -

Ora lo Stato può disporre delle terre vacanti ed uno dei principi degno di approvazione del diritto coloniale francese sta nel negare che le terre vacanti sieno tali anche nei riguardi dei privati - Questi non possono giungendo nel territorio della colonia e procedendo verso l'in terno sino al limite del territorio vacante, cingere di una siepe una parte di questo territorio ed acquistarla ped diritto di occupazione, per lo stesso diritto cioè

che si ammette nei riguardi dello stato pel diritto internazionale.

Un privato non può acquistare terre vacanti nelle colonie che per concessione. Queste concessioni sono riservate allo Stato nelle colonie meno sviluppate, e nelle tre sviluppate sono state abbandonato al governo coloniale, come diritto di regalia. — E' appunto con la concessione delle terre vacanti, che rappresentano così vasta estensione del territorio dei paesi nuovi lo Stato può non solo contribuire allo sviluppo economico delle colonie, ma anche attirarvi una notevole popolaziome, fare cioè una base di popolazione coloniale che permetta lo sviluppo dell'amministrazione del governo colomiale simile a quello dei territori europei e la trasformazione del carattere stesso del territorio novellamente occupato. =

Queste concessioni vengono fatte o a titolo gratui=
to o a titolo onerose (mediante vendita fatte o per asta
pubblica o per trattative private) a cittadini francesi
whe si stabilistono nelle colonie o a stranieri che vi si
naturalizzano o a militari che lasciano il servizio nelle
colonie o a condannati liberati o a società e corporazio=
ni che sieno in grado di sviluppare i grandi territori del.
le colonie. =

## IL PROIME FONDIARIO E IL POPOLATRINGO

I due problemi che la Francia, come futti gli altri stati colonizzatori, ma in forma diversa dagli altri per l'indole diversa dei territori generali e per l'indole propria della sua emigrazione, ha dovuto risolvere, o per meglio dire ha cercato di risolvere, sono il problema fone diario e il problema dei coloni e lavo atori nei possedia menti oltremarini.

Rispetto al problema fondiario, come si è già detto, prima indagine si riferiva alla delimitazione e distribuzione delle terre vacanti. Per evitare abusi di usurpazioni di terre da parte dei coloni europei a danno degli abitanti indigeni, fu adottato nel diritto coloniale francese, come nel corso del nostro secolo anche nel diritto coloniale inglese, il principio che il terreno non si possa acquistare dai privati per occupazione.

Come si sa, l'occupazione è un modo originario di acquisto della proprietà nei rapporti di diritto privato e
della sovranità nei rapporti di diritto internazionale,
modo originario per effetto del quale l'atto unilaterale
di un individuo che occupa un determinato tratto di terreno
o dello stato che fa occupare un territorio acquista la pro
prietà nel primo caso e la sovranità nell'altro, senza che
questa proprietà e sovranità derivino da un proprietario
antecedente al proprietario successivo.

Ora per evitare abusi lo stato francese ha eliminato l'og

cupazione dai modi di acquisto debla proprietà nei suoi possedimenti. Lo stato francese, per effetto dell'acquisto della sovranità di un determinato territorio coloniale, acquista insieme con la sovranità di tutto il territorio agli effetti di diritto pubblico, anche la proprietà su tutte quelle parti del territorio che non sono possedute dagli indigeni a titolo di diritto privato. Quindi l'atatribuzione della proprietà sulle terre vacanti dev'essere fatta sempre per un atto di concessione dello stato alle persone che domandano di stabilirsi in un territorio cosloniale, e metterne a frutto e sviluppare le attitudini agricole.

Si riteneva da taluni che per due decreti del 1825,

il primo relativo alle tre colonie più antiche e il se=

condo relativo alle altre, lo stato francese avesse at=

tribuito la proprietà delle terre vacanti alle singole co=

lonie. Ma siccome quei decreti si riferiscono alla cessio=

ne da parte dello stato francese alle colonie delle pro=

prietà che danno reddito, e le terre vacanti reddito non

dànno, si deve ritenere che i detti decreti non si rife=

riscono alle terre vacanti, e queste restino proprietà

dello stato francese fino al momento in cui relativamente

a una determinata colonia lo stato francese non abbandoni

al governo particolare di questa l'attribuzione delle ter=

re vacanti. Queste terre costituiscono dunque una propriez tà riservata dello stato, e allo stato devono rivolgersi quelli che vogliono averne la concessione.

Finora si è ricorso in pochissimi casi all'attribu= zione gratuita di queste terre, e in moltissimi casi in= vece alla vendita all'asta pubblica al miglior offerente o alla concessione temporanea da trasformarsi in concessio ne completa sotto determinate condizioni di lavoro e di sfruttamento. Nel suo famoso libro sulla colonnizzazione Paul Leroy-Beaulieu combatte il sistema della consessio= ne gratuita, facendo rilevare, dagli esempi delle colonie inglesi, che raramente si sfrutta e arricchisce col proprio lavoro una cosa che non costa fatica e sacrificio; e d'altronde la concessione gratuita, stimolando persone che s'improvvisano coloni e che non hanno attitudine al lavoro agricolo e a subire anni di sacrifizii e fatiche talvolta eccessive, non arriva quasi mai a buoni risulta= ti. Ma questi argomenti del Leroy-Beaulieu, per quanto giusti rispetto alla condanna della concessione gratuita, non possono invocarsi, in rapporto alla concessione nel diritto coloniale francese, poichè effettivamente, sal= vo il caso di colonizzazione ufficiale nella quale si insistè per lungo tempo in Algeria e che poi fu abbanconata pei cattivi risultati che dava, la vera concessione gra= tuita non si ha più. Si ha invece, oltre la vendita al= l'asta pubblica o per licitazione privata, la concessione

che è apparentemente gratuita, ma che risulta invece di una vendita per un corrispettivo di lavoro, perchè è data ordinariamente per 30 anni, e dopo i 30 anni non si trasforma in titolo di proprietà, se il terreno non è dissodato e non corrisponde a certe condizioni di la=voro, di sviluppo e di produzione: se queste condizioni non si verificano, la concessione è perduta e il fondo ricade di nuovo allo stato. Sicchè si può dire che l'attribuzione delle terre vacanti nelle colonie francesi non si fa per concessione gratuita o per vendita, ma per vendita con corrispettivo di denaro o per vendita con corrispettivo di lavoro.

Però quantunque si sia fatto molto per l'organizzamione dei territorii coloniali e per dare un impulso ecomomico alle terre vacanti delle colonie, pure si deve riconoscere che anche nel diritto coloniale francese come quello di altri popoli europei colonizzatori molto resista ancora da fare, sopratutto in quanto si riferisce almala tutela dei diritti degli indigeni; infatti quando noi diciamo terre vacanti, intendiamo terre vacanti in rappormo to al concetto che si ha nei paesi di civiltà europea di terre occupate, lavorate e possedute da un determinato individuo o da una determinata famiglia secondo le regome le di un'agricoltura intensiva e della proprietà indivimiale. Ma quando invece si hanno rapporto con popoli di

altre razze che possiedono queste terre o secondo le norme della propria collettiva, sempre, quando pur sono agricoltori, secondo il sistema della cultura estensiva, e molte volte secondo quelle regole di avvicendamento che derivano necessariamente dal nomadismo, si ha il pericomo (e in questo si è incorso molte volte) che una terra definita come vacante secondo il concetto nostro, non è vacante secondo il concetto, e, quel che è più, secondo le esigenze della vita del popolo che l'abita e la sfrutata.

Si ha il pericolo, com'è avvenuto nel nord dell'Africa orientale in rapporto ai colonizzatori inglesi, che
un popolo sia calcolato non in possesso di tutte quelle
parti del territorio dove quell'anno per effetto dell'avvicendamento non si trovava, e che quindi essendo questi
terreni dichiarati vacanti, ed essendo la popolazione costretta a restare in quel tratto di territorio che rappresenta lo stadio di un anno, essa sia messa, prima ancora d
di trasformarsi in popolazione agricola, nell'impossibilità di vivere nella riserva che gli è lasciata. Dunque la
definizione di terra vacante, può dar luogo, anche secondo la massima buona fede dello stato europeo colonizzato,
re, a un sacrificio economico del popolo del territorio
colonizzato, e anche alla violazione di certi principii
di dirittò che quel popolo è autorizzato a ritenere fonda-

mentali di un ordinamento civile e della tutela dei dirita ti acquisiti, come quelli che in Africa sono stati garanti ti dall'articolo sesto del trattato di Berlino del 1885.

Oltre a questa definizione di terre vacanti che è sovene te arbitraria, e non corrisponde alla realta in rapporto alla vita economica della popolazione dei territori colomizzati, un danno gravissimo molte volte deriva alla popolazione indigena dal trasformare, anche nei territori dove i diritti sono garantiti, la proprietà collettiva in proprietà individuale. Questa trasformazione può dare origine a due ordini d'inconvenienti. In primo luogo il credito largamente dato ai proprietari indigeni che non ne conoscono le conseguenze può, come è accaduto nel Sudam Anglo Egiziano, tanto da obbligare il governo a mettervi un freno con una legge, condurre ad una espropriazione raspidissima ed usuraia.

E poi l'attribuzione ai singoli individui delle vami rie parti della proprietà collettiva del prezzo al quale essi appartengono, toglie com'è avvenuto nella Cafreria, inglese, il modo di provvedere ai bisogni delle varie famiglie della popolazione, perchè non è più possibile premservare i fondi dalle alievazioni, nè provvedere alla ridimi stribuzione come facevano i capi-tribù dei provventi di un territorio comune a tutta la tribù.

Per effetto di questi errori di concetto e nell'adottemento del principio della definizione di terre vacanti e e delle attribuzioni delle stesse alle necessità tradizionali dei diritti consuctudinari del paese colonizzato, non pochi abusi si verificarono anche nelle colonie francesi, e specialmente negli ultimi tempi della Nuova 6a= ledonia che essendo la sola fra le colonie francesi che possa diventare colonia di popolamento europeo, come l'Australia, molto desiderata dai coloni di razza euro= pea. = La Nuova Caledonia perciò si è prestata a una quantità di espropriazioni degli indigeni, sia restrin. gendo in riserve gli indigeni che non avevano una vita sedentaria, e non si erano abituati all'agricoltura; sia costringendo gli indigeni a cambiare una riserva più desiderata dagli europei con una meno ricca; sia sotto. ponendo i terreni a espropriazione per causa di pubbli. ca utilità, attribuendo al concetto di pubblica utilità al desiderio dei coloni europei, di avere quelle terre per un prezzo irrisorio variante da L. 0,50 a L. 3,75 al= l'ettaro.

Per effetto di questi abusi una società per la prometezione degli indigeni costituitesi a Parigi, come ne esiste una a Londra à cercato di porre sotto gli occhi del governo francese gli abusi di questo genere. E dopo che questa società publicò una memoria in cui si raccomplierano tutti i documenti relativi all'espropriazione illecita compiuta nella Nuova Caledonia, ricordava come

nel 1901 nel Dahomey si emanasse un decreto il cui arti=
colo 1º disponeva che ogni terra vacante attribuita dal
governatore a coloni europei doveva restare nel suo tito=
lo di possesso in grado provvisorio per due anni, affin=
chè fosse dato un tempo vongruo a qualunque indigeno di fi
far valere diritti di proprietà anteriori su questo fon=
do. Ora anche in questo caso siccome molte volte tratta=
si di terre che erano posseduhe da tribù a titolo col=
lettivo, o costituivano una parte dell'avvicendamento
pastorale di una larga estensione di territorio, la di=
mostrazione di una proprietà privata ed individuale da
contrapporre a quella che derivava dalla concessione, non
si poteva fare, e si violava ugualmente l'articolo 6º
del trattato di Berlino del 1885 che obbligava special=
mente in Africa a tutelare i diritti degli indigeni.

Lo stesso si può dire per l'attributione delle terre e per la definizione delle terre vacanti nel Congo franzese quale risulta dal decreto del 1891. Lo stesso si può dire anche nella trasformazione della proprietà comitate melk in proprietà individuale dell'Algeria.

Quella proprietà collettiva sia tenuta a titolo indiviaso a perpetuità nelle famiglie, come una specie di proprietà famigliare fedecommessaria. In omaggio al concetato simmetrico della proprietà individuale lo stato franzese ha cercato di trasformarla in proprietà individuale

le. Per effetto di ciò si arrivò a mettere questa pro= prietà libera alla mercè di incettatori europei, i qua li con l'abuso del credito e dell'ipoteca arrivarono mol= to facilmente a spossessare gl'indigeni e trasformare in un proletariato pieno di rancore dal punto di vista mora le e politico ed infruttuoso dal punto di vista economi= co una popolazione agricola sedentaria che poteva costituire uno degli elementi più conservatori della colonia. Perciò per ovviare almeno in parte per l'avvenire agli inconvenienti verificatisi una legge del 1903 ha stabilito che nelle colonie di nuovo acquisto e in quelle già possedute, un decimo delle terre debba essere riservato agli indigeni. Così si tutelò il diritto di questi mol= to più che con altri concetti giuridici, che molte vol= te non possono corrispondere alle tradizioni giuridiche e alle necessità economiche della popolazione indigena. Così si capisce che uno spostamento troppo rapido della popolazione del territorio occupato dalle condizioni proprie della vita nomade e pastorale alle condizioni che solamente possono corrispondere alla vita agricola net. ta questa popolazione nella impossibilità di procurarsi i mezzi di sussistenza.

Questa soluzione e questa tutela dei diritti degli indigeni è tanto più necessaria in tutte le colonie francesi fuori che nella Nuova Caledonia in quanto che trattasi di colonie non suscettibili di popolazione eum ropea e perchè, come il Chailley-Dest faceva notare nei suoi scritti e nella discussione del oilancio delle combonie nella Camera dei deputati, le colonie francesi somo nello stadio agricolo e dovranno subire ancora una evoluzione polto lunga per la formazione e la selezione di una classe media che ancora non esiste, prima di poter passare nella categoria delle colonie industriali.

Alla fine del secolo XIX la Francia importava

|        | Dall'estero |             | Dalle | colonie    |
|--------|-------------|-------------|-------|------------|
| Caffè  | Kilogrammi  | 163.000.000 |       | 13 000 000 |
| Cacao  | idem        | 34.000.000  |       | 1.000.000  |
| Thè    | "           | 2.090.000   |       | 20.000     |
| Cotone | ,           | 200.000.000 |       | 2.000      |

Ora trattandosi di colonie che sono tutte quante nello stadio dello sviluppo agricolo che non può essere prodotto, fuori della Niova Calèdonia, dal lavoro euro= peo, ma dagli uomini di colore, la tutela della mano d'o= pera e la ricerca dei coloni presenta un lato molto più difficlle e di maggiore importanza che non per le solonie di popolazione europea, come il Canadà e le colonie del= l'Africa del Sud, dove per lo sfruttamento del territo= rio si può prescindere dall'elemento indigeno ed aspetta= ne lo spontaneo arrivo dei coloni di razza europea. ... La

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa XX.

ricerca dei coloni per lo sfruttamento dei possedimenti francesi è dunque il secondo dei problemi urgenti per quello che si chiama la messa in valore delle colonie.

Ora i coloni si formano in queste colonie colla colon nizzazione libera e penitenziaria: nei riguardi della com lonizzazione libera mediante la introduzione nel terrimitorio coloniale di francesi, di altri individuò di razza europea, o di indigeni di altre colonie, o di non europei importati da altri paesi di Asia e di Africa.

La importazione dei francesi nelle colonie, anche dove queste hanno la possibilità di essere popolate da gente di razza europea, non ha importanza, anche perchè come si sa, la popolazione francese cresce lentamente e e emigra molto meno degli altri Europa.

Durante però gli ultimi tempi le società coloniali francesi, che si sono venute moltiplicando a Parigi e nelle colonie hanno cercato, ed in parte vi sono riusciti, di diffondere la popolazione delle colonie e della vita coloniale nella classe colta della metropoli.

Ed infatti una certa tenue corrente di emigrazione si è determinata più intensamente che una volta nelle com lonie. = Siccome poi questi possedimenti francesi non som no suscettibili di un popolamento europeo di lavoratori e l'europeo non vi può esercitare che le funzioni di promprietario, di capo di industrie, di commerciante, di dim

rettore di qualche azienda agricola o industriale, anche una emigrazione numericamente esigua, ma concepita e di= retta secondo questi criteri di selezione, ha una gran= de importanza perche contribuisce sviluppo di queste colomie, a tutelare in questi possedimenti i buoni impieghi del capitale francese e sopratutto a crearvi ed a mante= nervi un tipo ed un'impronta francese che valgono nei riguardi degli indigeni ad assimilare alla civi francese ed a certi principi politici, morali i paesi posse= duti. =

Ma poiché l'elemento francese è esiguo, si è pensame to di incoraggiare la immigrazione di europei non apparatementi alla metropoli e specialmente non si è scoraggiame to lo stabilirsi nei territori francesi di piantatori inglesi e tedeschi e colla condizione di non vessarli troppo con sorveglianza di carattere politico e di non dar loro troppo potere concedendo una soverchia influena za nelle colonie. O

Essi possono essere ammessi alla naturalizzazione,
ma non si incoraggia mai la loro naturalizzazione: se ne
fa solamente una condizione perche' possano avere la prom
prietà delle terre fiella colonia. — Invece estendendo nel
1897 alle colonie l'impero della legge del 1889 sulle na=
zionalità, per effetto della quale i figli nati in Francia
dagli stranieri sono Francesi, si è contribuito a fare acm
quistare senz'altro e senza bisogno della naturalizzazione

la nazionalità francese ai figli dei coloni stranieri stabiliti nei territori oltremarini appartenenti alla Repubblica. -

Finalmente per lo sviluppo e l'aumento della mano d'opera si è incoraggiata la immigrazione di lavoratori da una colonia all'altra sia facilitando il trasferimento di lavoratori e personale dirigente francese, sia invitando gli indigeni di una colonia a trasferirsi in un'altra: così i francesi della Martinica e Guadalupa hanno colonizzato la Guiana, così molti dell'isola di Riunione hanno costituito la classe dirigente francese che ha facilitato l'opera del Governo nella colonia di Madagascar. E nei riguardi dello sviluppo della mano d'opera si è importata una quantità di lavoratori dal Sene, gal all'Indocina.

Uscendo poi dal campo delle colonie francesi, lavora=
tori indiani e giapponesi di sono trasferiti melle colo=
nie francesi dell'estremo Oriente, provvedendo così allo
sviluppo della porolazione; mentre l'elemento direttivo
francese vale a mantenere l'impronta nazionale, il che in=
teressa sopratutto al governo della metropoli. =

Quest'impronta nazionale poi, è più facilitata dopo passato il primo momento che si potrebbe dire genetico della formazione di questi gruppi, perchè allora in piccola proporzione, come in grande proporzione nelle nostre como lonie senza bandiera dell'Argentina e del Brasile, avviene

l'auto-reclutamento degli emigranti per effetto del richiamo del primo gruppo stabilitosi nelle colonie.

Accanto a questo sviluppo della colonizzazione libera la Francia non ha mai trascurato e neanche trascura limitandola però a due soli possedimenti la organizzazione ne penitenziaria che era molto in uso nel diritto coloniale antico.

La colonizzazione penale si distingue in tre catego= rie: déportation, transportation, rélégation.

La déportation si limita ai delinquenti politici, che sono trasferiti in una delle isole Marchesi; i con= dannati a pene più gravi vengono chiasi in recinti for= tificati, mentre i condannati a pene meno gravi lavorano sino ad un certo punto liberamente.

Comunemente però per certi delinquenti francesi, che hanno delinquito in momenti rivoluzionari, si è procedu= to diversamente. - Nel 1872 si è mandato in un'isola vi= cina alla Caledonia i Comunardi condaunati alla déporta= tio; nel 1885 si fece una legge di occasione per mandare nell'isola della Salute vicino alla Guiana il capitano Dreyfus. -

Questo invio però dei delinquenti politici non ha importanza dal punto di vista della colonizzazione tanto più che essi non sono lavoratori, non banno una età che si presti al lavoro, del quale si possono avere i frutti

solo dopo molto tempo, e sono persuasi dll'inerzia dal=
la speranza, la quale è l'ultima che abbandoni i condana
nati politici, di un rivolgimento politico, di un'amni,
stia e forse anche di una glorificazione.

Invece i soli due lati della colonizzazione peni.

tenziaria che abbiano importanza nel diritto francese
cono la transportation, la quale non ha nel nostro codi:
ce un termine corrispondente e la rélégation \_ La pri:
ma è quella che da noi si direbbe la deportazione dei
delinquenti comuni; essa con una legge del 1852 era un
diritto di scelta per i condannati e per un'altra legge
del 1854 invece è la conseguenza obligatoria della sent=
tenza. =

Sono condannati alla transportation, tutti i condan=
nati maschi ai lavori forzati: quelli che sono condanna=
ti ai lavori forzati fino ad 8 anni, debbono restare nel=
la colonia per un tempo eguale a quello della pena espip=
ta, mentre quelli condannati ai lavori forzati per più
di 8 anni debbono rimanervi per tutta la vita. -

Così si è creata una popolazione di qualche miglia=
10 di europei nella Guiana e nella Nuova Caledonia, col=
la differenza però che in quest'ultina vi sono i super=
stiti di quelli che vi erano nel 1900, perchè appunto
dal 1900 sospesa la trasportation nella Nuova Caledonia.
si è rimervata l'isola alla colonizzazione libera. Ora

quindi per i delinquenti comuni resta esclusivamente la Guiana.

Il terzo mode di colonizzazione penale è la rélégation che corrisponderebbe al nostro domicilio coatto applicazione to ai regicidi. - Questi calcolati incorregibili sono costretti alla relegazione o in recinto chiuso ovvero, quando tengono buona condotta, in libertà, ma senza la possibilità di allontanarsi dalla colonia. Questa seconza forma di relegazione penale continua ancora nella Nuca caledonia oltre che nella Guiana.

Si critica molto in Francia la Costituzione di questi mezzi di colonizzazione che costano allo Stato da 8 a 10 milioni e non dànno un rendimento corrispondente.

Ma anche qui li esagera come si esagera nel giudicare il vantaggio della metropoli nelle colonie.

Bisogna considerare non il solo lato finanziario,
ma il vantaggio che deriva alla metropoli dall'allontana=
mento di oltre 10 mila peri e che costituivano un cen=
tro d'infezione o nella prigione o nella società quando
avevano già scontata la pena. -

Inoltre gli effetti che sulla popolazione delinquente ha questo trattamento sono moltà buoni perchè condannati, essendo trasportati in ambienti nuovi, trovandosi di fronte a cove e dure necessità di vita, dovendosi difendere contro un'infinità di pericoli, mancando la tutela dello

Stato migliorano la loro vita morale come dimostra l'es sempio della Nuova Galles del sud, la quale fondata come me colonia penitenziaria sulla fine del secolo XVIII, se e già nel primo quarto del secolo XIX recla. Va che non si mandassero più delinquenti, perchè la popolazione locale era diventata così sana che non si desiderava più il contatto con nuovi delinquenti.

Questo prova che nella colonizmazione penitenziaria francese vi possono essere elementi inapprezzabili e manifestabili a lunga seadenza, che compensano la Repubablica delle spese incontrate.

Condannati alla transportation:

4170 di cui 14 donne în corso di espiazio: ne di pena.

alla Guiana

2586 di cui 29 donne liberati e a domici≈ lio coatto.

Alla Nuova

Caledonia.

4133 di cui 40 donne in espiazione di pena
4086 di cui 32 donne liberate a domicilio
coatto.

Condannati alla rélégation

Alla Guiana 2672 obbligati alla relegazione collettiva meno 322 relegati individuali.

alla N. Caledom 2868 dei quali 620 relegati individuali.

IL REGIME DOGANALE PRIMA E DOPO LA LEGGE DEL 1892 - LA DIFESA E LA QUESTIONE DELLE TRUPPE INDI-Il regime doganale dell'impero Francese ha sum bito molti mutamenti nel corso del tempo; ma come è ben naturale tutti questi mutamenti hanno rappresentato me= todi diversi per arrivare al medesimo risultato, quello cioè di procurare alla metropoli un vantaggio economico derivante dal possesso delle colonie. Nel sistema dell'an= tico regime questo proposito era molto più che nei tempi successivi confessato apertamente, e mel dominio com loniale francese, come in quello delle alte nazioni, prevaleva il concetto dello sfruttamento tutto quel si= stema di regole che è designato nella storia del dominio coloniale francese col mome di pacte colonial, nome improprio perchè non era un putto, ma un sistema economica = mente egoistico.

Per effetto di questo sistema, esisteva un limite estremamente restrittivo e in alcune parti proibitivo: le merci che potevano venir introdotte nelle colonie erano i prodotti della metropoli, ma erano ammesse le merci strana niere, se trattavasi di prodotti di cui la metropoli era assolutamente mancante; i predotti delle colonie devevamo venir trasportati nella metropoli, e non in altri paesi, e su navi di nazionalità francese, infine gli abi-

tanti delle colonie non avevano licenze di elaborare le materie prime, di modo che non potevano sviluppare che una vita agricola, e dovevano essere asseriti allo sviluppo della vita industriale della metropoli, che essi dovevano fornire di materie prime.

Di fronte a questi vantaggi che la metropoli aveva dalle colonie, a queste erano assicurati due vantaggi in quella cioè il vantaggio che i loro prodotti entrassero in franchigia nel territorio metropolitano, e l'altro che potessero escludere dalla madre patria i prodotti similari degli altri paesi, siechè per esempio le colo= nie delle Antille produttissime specialmente di zucchero, non avevano licenza di elaborare lo zucehero greggio e ridurlo in raffinato, ma i raffinatori francesi dovevano servirsi dello zuechero delle colonie francesi, sen= za poter importare zucchero dagli altri paesi. Questo sistema continuò anche durante il principio del periodo rivoluzionario, periodo ehe in gran parte innovò il re= gime politico e amministrativo senza innovare il regi+ me economico delle colonie. = Poi questo regime diven= tò argomento di esercitazioni teoriche e dottrinali e di applicazioni progettate e non effettuate durante il periodo dell'impero, che fini, come si è già ricordato, solla perdita di mitte le colonie.

Alla restaurazione e sotto la monarchia di Orléans

si riapplica alle colonie risuparate il sistema protet...

tivo e proibitivo antecedente, ma con modificazioni e tem=
peramenta a favore dei paesi nuovi nei quali la Francia
voleva aprire uno sbosco ai proprii prodotti, con danno
delle colonie per proteggere le nuove industrie consorren=
ti con quelle delle colonie, come quelle dello zucchero
di barbabietola, che si venivano sviluppando nel ter=
ritorio francese.

All'avvento dell'impero il sistema di libertà commerciale che prevaleva allora in Europa ed ebbe per antisegmani l'Inghilterra che vi è ancor oggi in gran parte fedele e la Francia, fu esteso anche alle colonie; e nel
1866 si emanò una legge che lasciò alle colonie la libertà del loro regime doganale, libertà della quale le colonie molte volte approfittarono per abolire le gogane e instituire il sistema di libertà commerciale che ebbe per
risultati di escludere il commercio d'importazione francese da parte delle colonie appartenenti all'impero francese da parte delle colonie appartenenti all'impero fran-

Perciò gli indistriali francesi protestarono e la colonie domandarono, per rimettere una certa differenza doganale fra l'importazione francese e quella straniera, un indenizzo relativo al temperamento del regime degli zuccheri, e per ottenere dalle colonie un inasprimento doganale a danno dell'importazione non francese, si conecedette alle colonie un temperamento del 12 % sulla ta-

riffa generale relativa agli zuccheri. Il sistema di libertà del regime doganale delle colonie, che continuò anche sotto la terza repubblica, riuscì a danno del commercio francese, sischè con legge del 1892 si ritornò allo
antico e nei modi e nelle forme che potevano essere adatte alla civiltà attuale, si arrivò a quella subordinazione delle colonie alle esigenze doganali della metropoli alla quale è stata gedele la terza repubblica fino ad
oggi.

Col regime della legge del 1892 si divisero le colonie in due gruppi: solonie assimilate al territorio francese, e colonie non assimilate al territorio francese. Le solonie non assimilate sono quelle solonie di nuovissimo acquisto dove tutto lo sviluppo è ancora da fare e rispetto alle qualità si ammette, sempre sotto il control= lo anzi colla sanzione mediante decreto del presidente della repubblica la intonazione provvisoria di un regi= me goganale speciale, specialmente per favorire la introduzione di tutto il macchinario necessario al dissodpmento di questi terreni ancora vergini. Le colonie assimilate, che sono quasi tutte le colonie di un certo svi= luppo, dalle più antiche fino a quelle di più recente acquisto nell'Estremo Oriente e. a quelle più sviluppate dell'Africa, sono assimilate al territorio francese per ciò che ipso iure vi sono applicabili le tariffe doganali

francesi, salvo quelle eccezioni e quelle deroghe che o per iniziativa o dietro approvazione del Consiglio Genezale delle rispettive colonie il Governo Repubblicano trovi opportuno di introdurvi.

Salvo queste eccezioni favorevoli, il regime è perfettamente uguale a quello del territorio della Repubbli= ca Francese, vale a dire le merci dell'una all'altra colonia sono introdotte in franchigia come i prodotti francesi stessi originarii della metropoli i prodotti colonieli in Francia sono introdotti in franchigia salvo il thè, il caffè, il pepe e altre droghe che pagano la mes tà della tariffa minima generale, e salvo lo zucchero che è in condizioni quasi analoghe a quello di produzione strapiera, cioè paga quasi l'importo della tariffa generale. Questo favore ai prodotti delle colonie introdotti in Francia è molto più apparente che reale per due motivi, prima di tutto perchè l'introduzione in franchigia è concessa solo a quei prodotti che non sono specifici delle colonie, e poi perchè ai prodotti speci= fici, anche prescindendo dallo zucchero, viene applicato il 50 % della tariffa minima generale comune.

Aicche la legge del 1892, che iniziava in Francia a difesa dell'economia pubblica francese, un sistema severo di protezionismo, inaspriva quasi tutte le tariffe Così i prodetti coloniali in Francia si troveno dopo il 12 melle condizioni in cui si trovavano i prodotti esteri prima dell'imasprimento della tariffa coloniale.

Il risultate di questa modificazione è stato appa= rentemente ottimo, se si bada solo alla cifra delle en= trate doganali. Infatti il commercio tra la Francia e le colonie è aumentato re li ultimi 30 anni da Franchi 826.985.000 (1877) a Fran. 2.095.773.000 (1907), e gli acquisti delle colonie in Francia sono aumentati da Fr. 75.863.842 (1891) a F. 225.826.358. Però alcuni scrittori francesi, fra i quali l'Harmann, autore di un recente libro intitolato "Domination et Colonisation, sostengono che si tratta di vantaggi più apparenti che reali, perchè, imasprendo queste tariffe per i prodotti specifici colomiali in Francia, s'impedisce che le co= lonie possane approfittare dello sviluppo del loro suolo facendo una concerrenza su prodotti che sono loro specifici a prodotti che provengono in Francia da altri pacsi, o che siano prodotti in Francia, come per lo zucchero.

Inoltre quest'inasprimento delle tariffe rispetto all'esportazione delle colonie e quest'introduzione in franchigia in Francia così commisurata si risolve in una imposta prelevata dalla Francia sulle colonie, costringendole a comprare a più caro prezzo predotti francesi a cui non possono far concorrenza sul territorio coloniale prodotti similari stranieri.

Sicche gli avversari del regime doganale attuale dicono che la potenzialità d'acquisto delle colonie è diminuita in confronto a quello che avrebbe potuto esse re per il fatto del maggior prezzo che devono pagare su quelle cose che potrebbero avere molto più a buon mercato se fosse lascisto un giuoco completo alla concor= renza. Il fatto è che finera la Francia ha avuto da questo sistema doganale un notevole vantaggio, e che il danno delle colonie si può ritenere non melto sensibile fine al giorno in cui non sia completamente sviluppato 11 loro suolo dal punto di vista agricolo e finche non si trovino mature per passare dal periodo agricolo al periodo industriale. Solo il giorno in cui le colonie avessero sviluppato la propria ricchezza in modo da pasa sare dal periodo agricolo al periodo industriale e tendessero a una produzione che eccedesse il consumo locale queste tariffe di battaglia a cui sono esposte le colonie anche nei territorii più vicini per rappresaglia con= tro le tariffe alte imposte nelle colonie della Francia all'importazione dei prodotti stranieri, solo allora potrebbero portare un danno notevole.

Ma è lecito supporre che come dopo lunga esperien=
za il governo francese ha provveduto ai bisogni delle sue
finanze e allo sviluppo dell'esportazione nel periodo
in cui si poteva fare senza la rovina completa delle co=

lonie, potrà anche modificare questo sistema il giorno oge i bisogni, lo stadio e lo sviluppo economico delle colonie lo richieda.

Un altro lato importantissimo dell'amministrazione coloniale della Francia, anzi un elemento che si è rivelato, nell'esperienza fatta finora nella storia coloniale della Francia, come una condizione giudiziale dello sviluppo e del mantenimento, dell'impero, è lo sviluppo della politica celoniale.

Poiche se un buen regime dogesale è una difesa delle esigenze dell'impero coloniale di un paese in tempo di pace, un buen ordine militare è non solo la difesa assicurata in tempo di guerra, ma anche quel premio di assicurazione pagato in tempo di pace per effetto di cua si può essere sicuri di evitare una guerra.

Nel primo periodo dello sviluppo dell'impero coleniale francese, anche in Francia si era ricorso al siN
stema delle compagnie con carta, che ricevevano il diritto di sfruttare il commercio di determinate regioni
terrestri e marittime, avevano facoltà di imporre diritti fiscali e di levare truppe. E infatti tutte queste
compagnie levavano truppe nei territori da esse governati. Queste truppe molte volte erano truppe racceglia
ticcie di avventurieri che fecero poco buona prova.
Il periodo dell'antico regime è stato tutto una serie di

tentativi fra l'organizzazione di truppe da parte del=
le compagnie, poi da parte del governo francese, invio
di truppe metropolitane nelle colonie, organizzazione
delle truppe nelle colonie, passaggio dal ministero del=
la guerra al ministero della marina.

Questi tentativi ebbero tutti esito infelice, tan= to che se lo sviluppo mancò della marina e il mancato dominio del mare fu delle cause principali della caduta del secondo impero coloniale francese, lo sviluppo im= perfetto delle truppe coloniali fu un'altra delle sue cause. Fra tutti questi tentativi non si ebbe che una sola organizzazione militare veramente potente delle co= lonie, quella che Dupleix aveva escogitato rispetto al= l'India, dove egli inquadrava forze indigene in quadri europei, e instancava quel sistema che a Lord Clive servi per la conquista dell'India.. Quando si venne alla ri= voluzione e all'impero, Napoleone pensò a più riprese ad organizzare le forze coloniali, ma non vi riuscì, sia perchè gli mancò a poco a poco la possibilità per dare for= ma concreta a quel progetto di conquista dell'India cui pensava durante la spedizione dell'Egitto, sia perchè durante l'ultimo periodo del suo regno perdette ogni pos= sedimento coloniale nè potè che adombrare un grande di=

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa XXII

segno che per la perdita delle colonie non potè essere seguito.

Durante la restaurazione si tornò all'antico distema di tentativi sempre contraddittori del passaggio della truppa coloniali ora volontarie e levate insorte nelle colonie ota tratte in tutto dall'esercito della metropoli, dalla dipendenza del ministero della marina e quella del ministero della guerra senza buoni risul= tati, fino alla legge del 1831. Questa legge organizzò la fanteria marina e la artiglieria marina, dalle quali sono derivate le truppe coloniali come sono organizza= te ai nostri giorni. Queste truppe coloniali da una legge del 1900 sono state organizzate in quanto risie= dono nella Francia Meridionale a disposizione delle e= ventuali disposizioni che possono essere necessarie in un corpo d'esercito; in quanto sono dislocate nelle co= lonie o, organizzate sulla base di un certo numero di battaglioni di fanteria e di artiglieria che sono la trasformazione della fanteria e artiglieria marina stabile della legge del 1831, con corpi di com= missariato e sanitarii che sono prelevati con preferen= za da una scuola di medicina speciale esistente a Parigi con l'organizzazione per quanto si riferisce alle truppe dell'Algeria e della Tunisia sotto il diretto com mando e la dipendenza del ministero della guerra, per

quanto si riferisce alle truppe coloniali di altre co= lonie francesi sotto la direzione del ministero delle colonie.

Questo reclutamento delle truppe coloniali avviene in modo separato e con quadri del tutto distinti
dalla truppe della metropoli. - Recentemente si era
cercato di accomunare le due carriere permettendo il
passaggio degli ufficiali per via di promozioni dalle t
truppe coloniali a quelle della metropoli e viceversa.

La opinione però delle persone competenti di dimostra
contraria ed anzi a questo proposito due o tre artico=
li notevoli degli ultimi fascicoli delle Questions di=
plomatiques et coloniales, esaminando la questione dimostrarono che sarebbe un errore permettere il passaggio
dalle truppe della metropoli ir qualle coloniali per
le attitudini del tutto diverse che si richiedono nelle
due truppe.

Le truppe coloniali poi sono distinte in truppe bianche e truppe di colore con quadri in gran parte bianchi. -

Le truppe bianche formano col nome di truppe co=
loniali parte integrante dell'esercito francese, possono
passare da una colonia all'altra e possono essere ado=
perati in tempo di guerra, per la difesa della metro=
poli. -

Le truppe di colore in parte vengono reclutate nei paesi meglio organizzati in parte sono levate per arruolamento volontario e sono tenute distinte dalle truppe bianche. -

Gli ufficiali indigeni sono assimilati per dirit=
to agli ufficiali europei, in fatto soltanto in parte,
anzi i gradi più elevati nelle truppe di colore sono
occupati da ufficiali europei. -

Per quello che si riferisce all'obbligo del ser=
vizio militare dei Francesi nelle colonie si fa distin=
zione delle colonie stesse secondo che hanno una popo=
lazione prevalentemente francese o una popolazione mi=
sta dove l'elemento indigeno prevalga sull'elemento
francese. —

Nel primo caso l'anno di servizio attivo, che i francesi debbono prestare, viene prestato nelle colo= nie e così avviene anche se si tratta di paesi di pro= tettorato dove il numero dei francesi sia sufficiente per formare un corpo o un reparto di truppe coloniali francesi. - I francesi domiciliati nella colonia pos= sono prestare servizio nelle colonie, restando per 20 anni nella disponibilità del servizio coloniale e per altri 20 nel servizio territoriale delle colonie.

Se invece i francesi si trovano in colonie dove non sia possibile formare un reparto di truppe francesi, allora, invece di essere obbligati a presentarsi in Francia, vengono esentati dal prestare l'anno di servizio. -

Così in uno Stato che ha poca emigrazione si incomaggia sino ad un certo punto togliendo l'obbligo del servizio militare, l'emigrazione nelle colonie.

Le truppe indigene e quelle straniere sono i due elementi non francesi nelle colonie. - Le truppe stra= niere sono rappresentate dalla legione straniera che è di guarnigione in Africa e dove tutti gli stranieri che vogliono arruolarsi ed anche in gran parte i diser= tori di altri eserpiti che vengono in Francia, vengono incorporati.

Queste truppe possono prestare servizio anche fuo=
ri del territorio delle colonie; invece le truppe indi=
gene nere o gialle, sono state fino ad ora organizzate
come elementi ausiliari della difesa territoriale delle
singole colonie francesi senza bisogno che siano sposta=
te da un territorio all'altro e senza che si concepisca
che siano inquadrate con quadri di truppe francesi per
combattere con truppe francesi anche in una guerra eu=
ropea. -

Il principio che sino ad ora ha informato il si=
stema militare francese nelle colonie è stato quello
che come la conquista così la difesa delle colonie deve
essere una funzione del popolo dominatore e che subordi=
natamente a questo come elemento ausiliare può aversi

l'organizzazione del popolo dominato.

Ma appunto in questi ultimi anni si promosse un'a= gitazione in Francia per mutare tutto questo sistema, e quest'agitazione ebbe il suo rappresentante o il suo portavoce nel colonello Maugin, il quale, in un libro pubblicato l'anno scorso ed intitolato: "La force noire, propone che una parte delle truppe indigene sia organiz= zata in modo da poter sestituire nelle varie colonie le truppe europee liberate così in caso di guerra per la difesa della metropoli.

Le truppe indigene levate in una colonia in parte sarebbero in questa in tempi normali ausiliarie delle guarnigioni bianche, in parte sarebbero dislocate in colonie diverse dalla propria per sostituirvi le truppe coloniali bianche chiamate in Europa sul teatro guerre! Si ha poi l'elemento ausiliare indigeno, formato col sistema dell'arruolamento volontario vigente in Francia nei varii paesi di dominio, organizzato in modo diverso ed in diversa proporzionen ed adoperato per il manstenimento dell'ordine nelle singole colonie senza bisosono che sia spostato da una colonia all'altra.

Secondo questo progetto del Colonello francese Maugin si vorrebbe organizzare le forze nere del Sudan africano e del Senegal per mettere guarnigioni nelle colonie del Mediterraneo, specialmente in Algeria e nella
Tunisia, allo scopo di liberare tutte le truppe bianche

appartenenti all'Algeria ed alla Tunisia e rendere possibile l'incorporamento di queste nell'esercito metropolitano. =

Secondo una scuola più avanzata si vorrebbe anche organizzare un grande esercito nero e giallo in modo da poterlo portare eventualmente in Europa per rinforzare l'esercito Francese.

In questo modo dalla politica coloniale si preleve= rebbe per dir così oltre che un contributo doganale in tempo di pace anche un contributo di offesa e di difesa in tempo di guerra.

Questi progetti e queste preoccupazioni derivano in gran parte da cio che la popolazione francese è stazio= naria, anzi tende a diminuire, mentre invece la popola= zione tedesca aumenta. - Il passaggio poi del servizio da 3 a 2 anni, che la Francia per non sollevare malcon= tenti popolari ha dovuto imitare dalla Germania, ha fat= to si che l'esercito francese si trova di anno in anno in condizioni di inferiorità numerica in confronto al= l'Esercito tedesco. - Quindi tra i due sistemi: quello, impossibile senza elevare malcontento, di portare il servizio a tre anni, o quello di aumentare le forze metro= politane colle forze coloniali, si cerca di ricorrere a quest'ultimo che in Francia non sconterebbe alcuno e che che ad alcuno non porterebbe danno. - A questo potrebbe=

re opporsi alcuni ostacoli giuridici per ciò che si è ritenuto sempre sino ad ora e che non si possono adope= truppe barbare nelle guerre europee. - Ma questa formula di truppe barbare era una formula generica che poteva avere un certo valore inibitorio per usare indi= geni delle colonie nelle guerre europee sino a che non era compilato il regolamento nella prima conferenza di Aia del 1899 completato ed in parte modificato da quella del 1907. = Secondo questo regolamento, che è stato a= dottato dalle varie potenze, il criterio di barbaro e di civile non è più assunto con una formula così vaga e generica per indicare il criterio di chi è squalificato o qualificato per avera i diritti della guerra, ma secondo i primi articoli di questo regolamento si ritie= ne che non solo le truppe regolari dei vari Stati, trup= pe regolari di cui non viene fatta distinzione e del contegno delle quali è responsabile lo Stato che le or= ganizza, ma anche le truppe irregolari possano venire ammesse ai benefici del diritto della guerra quando combattono sotto un capo responsabile, portano apertamen= te le armi ed osservano le leggi della guerra. -Ora la condotta dei Turchi durante le ultime guerre contro la Grecia e la Russia e quella dei Giapponesi du= rante l'ultima guerra coi Russi e la condotta delle stesse truppe coloniali Francesi nell'ultima guerra co= loniale, dove pur non sarebbe stato oboligatoria la os=

servanza delle regole del diritto di guerra europeo, dismostra che non esiste una impossibilità che queste trupspe organizzate all'ouropea e dotate di una certa cultura intellettuale oltre che militare osservino la legge
della guerra. Sicchè del punto di vista del diritto internazionale non potrebbe venire eccezione alla utilizzazione di queste truppe da porte della Francia anche in
guerre europee.

Sarebbo tutta questione di organizzazione discimplinaria e di osservanza della legse della guerra e non del colore più bianco o più nero della truppe che sono chianate a combattere in guerra curopea; =

Piuticate contro questa tendenza di ingrossare 1'es sercito petropolitano trancese con l'escreito coloniale si sollevano ancho in Francia melte obbiczioni sopratut: to per motivi d'ordine interno. - Si vuol parlare, dai più solleciti del prestigio del tipo francese nelle costonie, di forze coloniali, frammentarie e non di aemata e coloniale: nen si vuole che apparisca che la Francia des ve la sua incolumità alle truppo delle colonie, perchè si teme che in questo case possa avvenire della Francia quel lo che è avvenuto dell'Impero romano, pel quale erano finiti i giorni della potenza e dell'esistenza indipegationio quando esso affidò alle truppe più eterogenee la

difesa del suo territorio.

Quando però quest'ostacolo di carattere laterno e costituzionale francese non si opponga nessun ostacolo a questo sviluppo di forze coloniali francesi e al loro uso potrebbe derivare da motivi di diritto internazio= nale. =

Contemporaneamente a questo ordinamento militare che si è venuto sempre più sviluppando e che è posto al= le dipendenze del ministero della guerra in quanto ad unità di comando, è finanziariamente a carico del ministero delle colonie ed è organizzato di colonia in coloma nia sotto il comando e la responsabilità del governato e e. - Sino a tutto il governo della monarchia orleane se le colonie avevano un governatore che ora sempre un generale e che quindi aveva anche la competenza tecnica per comandare le truppe delle colonie. - Nell'attuale ordinamento ane derivò dalla legge del 1906, il governatore è invece sempre un governatore civile telto non dal quadro del personale coloniale, un dal quadro degli uo= mini politici francesi.

Questi governatori, quantunque borghesi, hanno, secondo il sistema coloniale inglese, il comando delle truppe, hanno cioè la suprema autorità sulle truppe e sul loro comandante militare. - Quest'ultimo perciò com manda tecnicamente le truppe, mentre il governatore sotto la sua responsabilità ne decide l'uso e nei casi

in eui è possibile il loro spostamento le adopera per motivi di offesa e di difesa. - Il governatore però a sua volta risponde ai ministeri delle colonie e della guerra, i quali poi collegano queste difese coloniali col mezzo delle comunicazioni e quindi col cercare di sviluppare anche nel dominio francese, come è avvenuto nel dominio inglese, un sistema di telegrafi sottomarini che sia il più indipendente possibile dalle linee altrui. - In tal modo viene ordinata politicamente e militarmente la esistenza di queste colonie in modo quam si immediato alle decisioni che si prendono nella metro. poli. - Poi mella difesa delle colonie stesse si suppone come peggiore ipotesi quella di non avere il dominio del mare; quindi nelle singole colonie si organizza la difesa in modo da poter resistere ad un primo attacco e da avere nelle colonie stesse più punti di appoggio per la flotta, che rendano a questa poscibile il rifornimento di carpone e il riparo in caso di minaccia durante una guerra marittima.

Così viene coordinata la difesa locale delle colo:
nie con l'elemento indigeno. - La coordinazione di tut=
te queste difese di fronte ad un nemico eventuale ester=
no il punto di appoggio della flotta per cercare di man=
tenere il collegamento delle colonie stesse e il dominio
del mare sono provvedimenti tutti che collegati con le
conseguenze della Convenzione dell'8 Aprile 1904 tra la

Francia e l'Inghilterra, che costituisse tra questi due paesi una specie di solidarietà coloniale, danno per la prima volta all'impero coloniale francese una consistent za marittima e militare che fino ad ora non aveva mai avuto.

L'ORDINAMENTO ECONOMICO: CREDITO, LAVORI PUB=

BLICI, VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Nell'ordinamento doganale delle colonie francesi

come nell'ordinamento fiscale si pud dire che sia an
cora tutto sub indice, perchè i liberisti in materia

doganale e i partigiani di una modificazione del si
stema della tassazione in materia fiscale invocano la

modificazione del sistema vigente, invocando maggiori p

particolarismi fiscali nelle singole colonie, e, dal

punto di vista deganale, l'abolizione nei riguardi del
le colonie, degli effetti della legge del 1892.

Nei riguardi del regime doganale anche le stati: stiche pubblicate recentemente e relativamente ai primi 10 mesi del 1910, provano che questo in via assolu: ta non è stato dannoso all'economia francese. Infatti le esportazioni di oggetti che servono per l'industria cioè macchine, sono superiori alle importazioni degli oggetti stessi, e le esportazioni di oggetti manifat: turati, quantunque non siano superiori alle importa: tioni, pure presentano un'aumento molto maggiore in

confronto dei 10 mesi corrispondenti dell'anno prima. Sicche, se la proporzione continuasse, si arriverebbe in questi due titoli, che sono la misura della espan= sività industriale di un paese, a superare in breve volg gere di anni con le esportazioni e le importazioni. Ma nei riguardi del commercio estero in generale i fauto= ri della tariffa doganale sostengono che il commercio francese si sarebbe sviluppato molto meglio, special= mente nei riguardi delle colonie con una tariffa più attenuata: e che nel minor sviluppo della ricchezza delle colonie dipendenti da quest'indirizzo della tas= sazione che Ceriva dal privilegio doganale, la Francia si riduce a pagare a caro prezzo ciò che essa importa nelle colonie. Anche recentemente un collaboratore del Jurnal des Débats sosteneva questo punto di vista, e invocava come la invoca anche l'Harmann, una modificazione della tariffa doganale per lo meno nei riguardi delle colonie, sostenendo che la Francia, quando pattuisce per i suei prodotti una lieve preferenza nelle tasse doganali relativamente alle colonie, potrebbe arrivare ai risultati ai quali sotto un regime analogo è arrivata l'Inghilterra. In questa infatti le colonie per preferenza spontanea sono i migliori clienti, sen= za che sia imposto loro di pagare a più caro prezzo i prodotti della metropoli. Questi scrittori sostengono che quando a questa libertà di tariffe Goganali delle

colonie si arrivasse, come aveva tentato il secondo impero, la potenzialità di acquisto e l'umento di flori=
dezza delle colonie ripagherebbe, sia collo spontaneo ac=
quisto di maggior numero di prodotti della madrepatria,
sia con maggiori imposte, i danni apparenti che derive=
rebbero da quest'attenuazione.

stione della tassazione e dei sistemi fiscali. Secondo alcuni si dovrebbe arfestare il sistema appoggia a tuta te le organizzazioni fiscali delle colonie sulla tassa fondiaria; secondo altri invece si dovrebbe appoggiare specialmente sulle imposte indirette, cercando di stimoma lare lo sviluppo della ricchezza e specialmente dell'a= gricoltura e di non ostacolare anche lo sviluppo industriale. Si dovrebbe aspettare che le forze produttive delle colonie dessero un maggior predotto anche per l'entrario della madrepatria per via di tasse indirette, senza che i singoli coloni se ne avvedessero e ne risentisasero con peso eccessivo, come avviene dalla più manifemata tassazione che deriva dalle imposte dirette.

Per poter arrivare a una conclusione pratica rispet=
to a questi dubbi che sono agitati anche dagli uomini
pratici nell'amministrazione della vita coloniale, si è
fondato nel 1889 e riorganizzato nel 1897 un Office Colonial, che non è un ufficio burocratico, ma qualche cosa come i Musei commerciali esistenti in Germania, in

Inghilterra, e in qualche misura anche nel nostro pae=

Quest'Office Colonial, che è stabilito nel Palais
Royal a Parigi, ha un'ufficio d'informazioni a disposimiatione dei coloni e delle colonie e dei c mmercianti e
industriali francesi nel riguardi delle colonie, ha una
esposizione dei prodotti coloniali e un'esposizione
anche dei risultati più recenti ottenuti con nuove
esperienze agricole e commerciali nelle colonie. E duna
que una specie di osservatorio a cui non solo possono
attingere informazioni i coloni per i loro rapporti cola
la metropoli e i Francesi per i loro rapporti colle com
lonie, ma a cui il governo stesso quò attingere una
qualche informazione per vedere se, e, nel caso affera
mativo, in quale misura debba procedere a una modifia
cazione del sistema doganale e del sistema fiscale dela
le colonie.

Oltre a quest'ufficio che è come un ufficio di studio, altri istituti sono stati creati o incrementa: ti di recente dal governo francese per sviluppare e aiu: tare lo sviluppo della vita economica delle colonie. Quando, dopo il 1870 la Francia, diminuita di territo: rio e di potenza in Europa, cercava di rifarsi colla estenzione dei suoi domini oltremarini, essa cominciò anche a studiare le sviluppo economico delle colonie che già possedeva, e a questo scopo istituì delle camere

di commercio i cui membri sono elettivi tra i cittadi=
ni francesi, e i presidenti delle quali devono essere
nominati dai governatori delle colonie e che costitui=
scono altrettanti corpi consultivi nei riguardi degli
interessi commerciali delle colonie, ai quali può e
in alcuni casi deve ricorrere il governatore e il Con=
siglio privato.

Collo stesso scopo si sono sviluppate banche co= leniali e istituti di credito fondisrio coloniale. Le origini tanto delle une che degli altri pimontano più in là del 1870, cioè all'abelizione della schiavi= tù. Quando fu abolita la schiavitù e si spossessarono i proprietari di schiavi di questa proprietà umana impegnandosi a corrispondere un indenizzo, quest'indeniz= zo fu dato in parte in denaro e in parte in azioni di banche che si instituirone nelle principali colonie per porgere un modo di aiuto ai proprietari nel periodo di crisi economica che attraversavano per effetto della mahcanza e del mutamento di condizione giudidica della mano d'opera. Così si svilupparono istituti ban= cari nelle varie colonie, sulla base specialmente di istituti di emissione e istituti di sconto, i quali possono anticipare defaro fino alla concorrenza del terzo del prodotto del suolo fino a raccolta compiuta, e rappresentano così una forma di credito accessibile non solo al proprietario, ma anche al locatario di un

di un determinato fordo. Collo stesso scopo si sono stabiliti nelle varia colonie degli istituti di crea dito fondiario che sono accentrati in uno stabilimena to di credito fondiario esistente a Parigi.

Le tanche coloniali, che sono sotto la sorvegliane za del Governatore del Consiglio Privato delle colominativale delle colominativale delle quale, hanno a Parigi una rappresentanza collettiva detta Agence des banques coloniales. L'am gente di ogni banca coloniale è nominato dal ministero delle colonie, e dev'essere intermediario delle opemazioni bancarie di queste banche coloniali nella membrancia della emissione di carta moneta. E' insomma un intermediario che ha rispetto alla vita economica delle colonie francesi a Parigi, una missione analoga a quella dei Crown Agents for the Colonies a Londra.

Con tutti questi istituti la Francia ha potuto aius tare le colonie, non solo perchè queste superassero il periodò di crisi succeduto all'abelizione della schias vitù in quanto si trattava di colonie vecchie, ma in quanto si tratta di colonie nuove, con istituti analos ghi specialmente nell'Africa occidentale, specialmens te per lo sviluppo del Senegal e territori vicini, ha potuto dar molo a persone residenti nelle colonie e nella madre pitria, di potere, senza pericolo di vacile

lare alla prima crisi economica, intraprendere imprese a lunga scadenza nello sviluppo agricolo delle colonie

Con questo sviluppo economico in genere e anche colle sviluppo agricolo in specte di collega lo svilup= no dei lavori pubblici, che hanno specialmente lo scopo di sviluppare le risorse delle colonie, e con uno svil luppo stradale opportuno di rendere commerciabili e quindi suscettibili di prezzi più rimunerativi i prodotti del suolo. Questo sviluppo del regime faelle colonie si collega con tutta la vita delle colonie stesse e con tutto il piano di sviluppo delle sue risorse relative all'impero coloniale francese, na si muta in un punto a un estacolo o per lo meno a un'obbiezione di carattere giuridico. Per compiere questi lavori, specialmente se sono lavori intrapresi dal governo metropolitano o dal governo coloniale, è Mecessaria una dichiarazione di pubblica utilità. Questa dichiarazione è fatta dal Consiglio di stato quando si tratta di lavori che devono essere assunti dal governo francese, è fatta dal Consiglio privato quando devono essere decisi e interessa che siano assunti dal governo coloniale.

Contro la dichiarazione di pubblica utilità non è ammesso ricorso in cassazione, e quindi ci sono meno generazione e perialmente quando la dichiarazione è fatta, nelle colonie meno autonome, per opera del governatore, di assonza di arbitrii e molte volte avviene che anche

lo stabilimento di un quartiere più desiderato o ritenua to più salubre per i nuovi europei immigrati nella com lonia, presti argomento per una dichiarazione di pubblica utilità e quindi sotto questa dichiarazione si nasconda l'espropriazione di un indigeno contro ciò

egli crede gli competa e non debba essere costretto
abbandonare se non per volontà sua o per dichiara=
zione di pubblica utilità, quando questa sia una vera
pubblica utilità dello stato a cui esso appartiene, e non
la pubblica utilità in un gruppo separato e intruso.

Ma tolta quest'obbiezione, che si verifica in non pochi casi in tutte le colonie europee ed è un oggetto di disputa fra immigrati e indigeni nelle colonie e si appoggia su quel diritto differenziale che è uno dei punti neri del diritto coloniale moderno, tolta questa camminishativo obbiezione, il meccanismo legislativo/della dichiara zione di pubblica utilità è completamente regolare secondo il diritto quando si sia manifestata nelle due forme ricordate nel caso di lavori fatti dalle colonie o dal governo metropolitano.

Quando i lavori siano compiuti da una colonia, allora, se questa non è molto sviluppata si può procedere
lle garanzie di un prestito, che molte volte com'è
accaduto per la Tunisia, è quotato alla Borsa come un
prestito francese, perchè garantito dal governo francese.

Questi lavori pubblici, specialmente compiuti dalla metropoli, sono per lo più lavori ferroviari e minerari. I lavori ferroviari hanno, specialmente nela le colonie meno sviluppate, un valore e una fusione del tutto diversa/che essi hanno nel paesi recchi. In questi la rete ferroviaria è il coronamento di una vita economica già completa; nel paesi nuovi invece è il più sovente un elemento di conquista pacifica e di penetrazione. Così mentre la ferrovia nel paesi vecchi succede come ultimo frutto a tutti gli altri sviluppi della civiltà, nei paesi nuovi li precede.

Ecco perché questi lavori ferroviari, in quanto per la loro funzione siano analoghi a quelli dei paesi vecchi, in quanto cioè, come nella Martinica e nella Guadalupa, siano destinati alle vie di comunicazione di paesi già colonizzati, possono venire assunti a condizioni normali dalle colonie. Quando invece sono, come nel Senegal e nel Congo, lavori di penetrazione pacifica nell'interno, allora non possono essere assunti dalla governo metropolitano.

Il sistema economico di questi lavori, è ordina=
riamente la loro costruzione diretta da parte dello Sta=
to, che arriva persino alla costituzione di un cor=
so di ferrovieri speciali e militarizzati, come nei
lavori fatti dalla Russia nell'Asia centrale (transibe)
riana), o ad una regimentazione della mano d'opera

indigena sotto quadri militari tolti dalle truppe del genio francese.

Quando il governo della metropoli non ricorre a questo mezzo allora quel governo o quello della colonia, può in via normale assumere da se le spese della costruzione e l'esercizio delle ferrovie o affidarle all'inzidustria privata. -

In quest'ultimo caso può affidarle all'industria privata addirittura o dopo aver costruito un primo tron= co di modo che l'industria privata abbia, lo struttamen= to del tronco già costruito e con l'utile di questo la possibilità di completare la linea in questione. = Fino pgli ultimi tempi il governo francese garantiva un minimo interesse per i capitali impiegati, recentemente però si è abbandonato questo sistema in proporzioni sempre maggiori perchè si preferisce quando si debba ricorrere ad industrie private, di seguire nelle colopie quel sistema che ha seguito l'impero ottomano per la costruzione della ferrovia di Bagdad. - Questo sistema non importa la concessione di sussidi, ma lo sfruttamen= to dei terreni a destra ed a sinistra della forrovia in modo così da dare nello stesso tempo un compenso all'in= dustria privata un vantaggio alle colonie perche vi si si fa penetrare, come sulle sponde di un fiume fecondatore, alcuni centri di colonizzazione man ma= no che la linea ferroviaria procede verso l'interno.

Oltre a questi provvedimenti relativi si lavori pubblici altri ne ha sviluppato'il governo francese circa l'igiene e l'assistenza pubblica. - L'igiene delle colonie francesi, è si può dire, un'igiene del tutto uniforme perche; mentre l'impero coloniale in= grose appartiene nelle sue varie parti a tutti i eli= mi, la Francia non ha éhe due piccoli possedimenti: S. Pierre e Miquelan, dove sia necessario guardarsi dal freddo, mentre in tutte le altre colonie i tor. menti che debbono affrontare i coloni europei so= l'eccesso del calore e tutte le malattie che sono connesse coi climi tropicali. - In queste colonie pertanto il governo Francese ha voluto provvedere e far provvedere dai governi singoli coloniali alla difesa delle zolonie contro le malattie che possono venire dall'estero ed à dovuto difendere le popolazioni del= le colonie dai morbi che possono svilupparsi nell'in= terno del territorio.

Per la prima parte il suo compito è stato facilitanto dalle disposizioni della Convenzione di Dresda del 1863, convenzione sanitaria internazionare, alla quale, la Francia ha aderito ed alle disposizioni della quale ha dovuto uniformarsi.

Per effetto di questa Convenzione vi sono tre malattie, il colera, la peste, la febbre gialla, per cua è doveroso assumere misure costanti e permanenti, mentre per le altre malattie non è lecito di assumere mi= sure se non quando vi sia pericolo immediato.

In armonia a queste disposizioni il Governo fran=
cese ha organizzato la sorveglianza e il regime sani=
tario delle sue colonie.

Per quello che si riferisce alle sviluppo interno dell'igiene ha dovuto procedere con tutti i modi voluti dall'igiene moderna, la quale ha dato risultati così splendidi in Cuba dopo quattro anni dalla oscupazione ne da parte degli Stati Uniti riducendo di un quarto la nortalità degli isolani.

Questo sistema è seguito dalla Francia per mezwo
di un Direttore dell'Igiene pubblica che in ciascuna
colonia ha sede e voce nel Consiglio privato e che de=
ve organizzare tutta la polizia sanitaria delle colo=
nie. - Vi sono poi degli ospedali che sono organiz=
zati nelle varie colonie in modo da potere curare tut=
te le malattie, fuorche l'alienazione mentale per la cun
ra della quale gli ammalati, tranne quelli delle colo=
nie più antiche, debbono essere mandati in case di sa=
lute francesi. -

Ma oltre a tutto questo sviluppo che si riferisce alla vita economica e sanitaria delle sue colonie, la Francia ha dovuto provvedere, ed in questo è stata moluto più lenta della Gran Bretagna, ai rapporti tra le sue colonie ed il resto del mondo, cioè ad organizzare

le vie ed i mezzi di comunicazione marittima per far s si che si rendesse sempre più costante dal punto di vista economico ed intellettuale il rapporto tra le com lonie e la metropoli. - Il primo progetto di linea postale francese fra la metropoli e le colonie si ebb be nel 1841. \_ Fallito però questo progetto, non fu organizzata la prima linea esclusivamente francese nel '49. - Poi, aggiungendosi successivamente altre due linee sovvenzionate alla prima, si ebbero i rapp porti postali tra 🎥 Francia e colonie organizzati col mezzo di una compagnia che fa il servizio dell'Atlantico settentrionale e medio, sino alle Antille, di un'al= tra compagnia che fa il servizio dell'Africa occidentale coll'Estremo Oriente e delle stazioni dell'Australia e finalmente di un'ultima compagnia che fa il servizio postale del Congo Francese e che esercita colla seconda il servizio cumulativo colle stazioni del Senegal e dell'Africa occidentale.

Queste compagnie sovvenzionate hanno linee molto più estese e mene cosparse di colonie che le corrispone denti linee inglesi e deficienza di carbone in confront to all'Inghilterra, e perciò costano proporzionatamente alla Francia molto più di quello che non costino all'Inghilterra. - Però un conto pubblicato testò in una rivista francese di enumerano anche gli oneri spettanti a queste compagnie francesi in confronto a

quelle inglesi e tedesche, e sopratutto tenendo conto del trasporto gratuito o a teriffa molto ridotta dei soldati indrappellati o isolati che si recano dalla Francia alle colonie Francesi e viceversa, si riduce di ben poco la differenza a danno del governo Francese. A bordo di tutti questi piroscafi sta un ufficiale po= stale che è riconosciuto come ufficiale pubblico e che ha autorità su tutte le persone che stanno sulla nave in quanto si riferisce al servizio postale. Così tranne le due isole di S. Pierre e di Aiquelan che sono in comunicazione con NewYork con Halifagt da do= ve un battello porta la posta e salvo le isole Thaiti, che sono in rapporto postale gon la Francia per pezzo di San Francisco, dove i battelli postali deponrono la posta, e dove i battelli coloniali vanno a ritirarla, tutte le altre colonie sono in regolare comunicazione postale colla Francia senza alcun bisogno di dipendere dai battelli postali di altri paesi.

Invece in condizioni molto inferiori a quelli che si riferiscono al suoi rapporti postali è la Francia in quello che si riferisce ai suoi rapporti teles grafici sottomarini. - Mentre l'Inghilterra possiede 250.000 Km. di cavi telegrafici sottomarini, la Francia non ne possiede che 25.500, avendo possedimenti

che sono distanti ialla metropoli come quelli inglesi. Infatti la Nuova Caledonia dista dalla Francia presso a poco come l'Australia dista dall'Inghilterra, l'In= docina è a distanza maggiore dalla madrepatria che non l'India e i possedimenti della Guiana sono più lontani di quello che sia il Canadà dall'Inghilterra. - Questa scarailà di cavi, che in previsione di casi di guerra e sino a che il diritto internazionale positivo non sta arcivato ad una convenzione che tuteli la incolumità dei cavi telegrafici sottomarini anche in tempo di guerra, è considerata con allarme della Francia, perchè quantunque nelle sue varie colonie si prova veda con un'organizzazione di difesa che presippone il mancato dominio del mare e l'isolamento della metropoli, il fatto che in una determinata guerra non solo il cavo telegrafico in quanto esista sia minacciato di danneggiamenti de perte degli avversari, na questi possono pretendere che i nsutrali non concedano il passaggio al dispacci governativi della Francia sotto pena di infrazione della neutralità, mette la Francia in conditioni inferiori a quelle degli altri paesi.

Questa minaccia era molto più grave # fino a che durava prima del 1904 la rivalità e la minaccia com stante di inimicizia tra Francia ed Inghilterra. -Dopo quel momento convenzioni e ascordi sono intervenuti tra la Francia e le grandi compagnie inglesi per effetto dei quali essa può approfittare dei cavi telegrafici inglesi per comunicare colle sue colonie con una garanzia di continuità in caso di guerra a favore dei privati e non del governo; questo dà una certa tranquillità per l'avvenire esonomico delle colonie francesi anche in caso di guerra.

Un'organizzazione che è mutata completamente in questi ultimi tempi nei riguardi delle colonie france= si e quella dei culti. - Si sa che la Francia viveva sino alla recente separazione sotto il regime del con= cordato per effetto del quale le varie colonie più vec= chie avevano un vescovo che per gli affari religiosi aveva diritto di sedere nel Consiglio privato e che non poteva punire od espellere un ecclesiastico dalla sua diocesi se non col consenso e l'accordo del governa= tore della colonia. - Nel tempo stesso il governatore della colonia non poteva adottare una misura contro gli ecclesiastici della colonia senza essersi messo di accordo col vescomo.

Nelle colonie più vecchie esisteva questa organ nizzazione episcopale; in quelle più recenti esisteva invece un vicariato apostolico, come esiste nella nom stra colonia Eritrea, che, meno il diritto di sedere nel Consiglio privato, aveva tutti i diritti e le prerogantive dei vescovi delle colonie più antiche.

Gli altri culti, abraico e profestante, erano

organizzati sulla base del regime concordatario, nela le colonie dove esistevano francesi organizzati in chiesa ed appartenenti a queste due religioni; gli altri culti erano organizzati dotto il regime della tolleranza. - Apparentemente nulla mutò dopo la semparazione nell'organizzazione delle colonie francesi, in sostanza però non esisteno più religioni riconomiciate dallo Stato, non esiste più la figura giuridica del vescovo, che era parificato ad un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni e che era ammesso a sedere nel Consiglio privato delle colonie.

In Francia i due poteri, il civile ed il religio=
so, sono come due autorità che si ignorano e che seguo=
no la loro via, colla differenza però che il potere ech
clesistico dipende dal potere politico come ogni citta=
dino dalla legge. -

Bisogna però tener presente che questo regime dela la separazione è stato applicato nelle colonie con mola te attenuazioni di carattere pricitico, specialmente in quelle dove è incominciata da poco tempo l'opera di penetrazione. - La Francia ha avuto abbastanza saggeza za politica per non rinunziare all'opera di tutte le religioni come mezzo di penetrazione di tutela e di influenza morale sugli indigeni. - Quindi tutto ciò che praticamente è derivato dall'opera di separazione è stato che il Vescovo non è più ufficiale pubblico

e che non siede nel Consiglio privato delle colonie.

## L'ISTRUZIONE PUBBLICA ORDINAMENTO ATTUALE E INDIRIZZO PREVALENTE

L'ordinamento dell'istruzione è regolato nelle colonie francesi in modo diverso dalle colonie più an= tiche e meglio organizzate alle colonie più recenti.

Le tre colonie più antiche hanno il quadro d'insegnamen= to identico a quello della Francia, e anche l'insegna= mento superiore è rappresentato dalla scuola di dirit= to della Martinica e dalla scuola di medicina di Pon= dichéry.

Tanto a Pondichéry che nella Guadalupa vi sono al=
cuni corsi speciali universitari che danno il diritto
a un certificato di capacità che dev'essere trasformato
in diploma mediante altri esami di stato sostenuti da=
vanta a un'università francese. In quasi tutte le colo=
nie piu progredite è organizzato l'insegnamento secondam
rio, nelle più antiche organizzato come in Francia, nel=
le altre era ed è ancora in gran parte abbandonato al=
l'iniziativa privata specialmente a quella delle missio=
ni delle varie confessioni cristiane

A capo di questo ordinamento scolastico sta nelle colonie meglio organizzate un provveditore agli studi ha la guida delle scuole governative e la sorveglianza delle scrole libere, e ha diritto di sedere nel Con

siglio Privato. Invece cove l'elemento francese è meno numeroso questa magistratura della direzione scolaștia ca spetta al segretario generale delle colonie. Ula timamente furono organizzate anche scuole professioa nali fra cui una delle Antille Francesi ahe è mantenuta come istituto di stato per il reclutamento del personale tecnico direttivo dell'agricoltura e delle industrie. Il personale è reclutato mediante esami di ammissione quasi come per uffici dello etato anzia chè per una scuola a cui accedono i privati per dara si poi ad occupazioni libere

Ma tanto quel che si riferisce all'ordinamento scolastico quanto quel che riguarda l'ordinamento dei culti presenta alcuni elementi di interesse molto mag= giore che non sia l'enumerazione di alcuni ordinamen= ti legislativi e amministrativi e di alcuni ordinamen= ti didattici e scolastici.

Colla polizia della religione e colla polizia dela le scuole si collega nelle colonie, specialmente in quelle in gran parte o in tutto non popolate da abiatanti europei tutta la finalità e anche una gran parte dei pericoli della politica coloniale. Nel periodo elassico della colonizzazione di aveva un parallelismo di azione fra l'elemento politico e economico efrettatore e spossessatore degli indigeni e l'elemento reliagioso che voleva ascriverli per forza, prima ancora di

averla potuto loro far comprendere, alla religione del:
lo stato che conquistava il loro paese. Allora segui,
va di pari passo la conquista dell'America lutina da
parte della Spagna e del Portogallo, il sequestro del:
le miniere e dei fondi più fertili a favore della metropoliticoncedeva questi terreni che non le appartenevano,
e la istituzione dell'Inquisizione che cominciava a
parire gli indigeni per la loro non osservanza di una
religione che non avevano mai conosciuto.

Quest'assimilazione religiosa che nel principio della colonizzazione si face.a per forza, si continuò pil tardi a fare colla persuasione e colla propagande della scuola, nel tempo stesso che si procedeva pro-🏂 all'assimilazione intellettiale e della cultura. Ma tanto nell'uno che nell'altro campo la Società contemporanea si trova dinanzi alle conseguenze di quei peccati commessi contro la logica che sempre si devono scontare nel giro di un periodo storico, arche quando non si scontano inmediatamente nel momento nel quale vengono commessi. Quando la prima colonizzazione si piantava nei paesi nuovi e perseguitava e abbruttiva colla persecuzione e lo spossessamento delle terre gli indigeni o in alcuni paesi, come a Cuba, li distrug= geva completamente nel giro di poco più di un secolo, allora l'assimilazione del paese, sia distruggendo gli indigeni, sia riducendoli a elemento servile in uno

stato di abbru/timento, era qualchecosa di crudele ma Infatti si obbligavano formalmente questi di logico indigeni alle pratishe di una religione che non com= prendevano, ma si abbruitivano così che non potessero obbiettare ai dominatori la dottrina religiosa che da questi veniva loro insegnata per domandare l'uguaglian= za di diritti. = Invece nel periodo più recente la politica religiosa da popoli conquistatori continuò a voler sogliere tutta la utilità dell'assminilazio= ne spirituale degli indigeni senza volerae sopportare e subire alcuno degl'inconvenienti. Non solla forza e la minaccia dell'inquisizione, colla persuasione e la propaganda della seucla, e specialmente coll'opera consentita, protetta o promossa di ordini religiosi missionari, si sercò di diffondere fra u dominati la religione dei dominatori o per lo meno di modificare la religione dei dominanti con quelche elemento tolto a prestito dalla religione dei dominatori. Ma siccome a quest'assimilazione religiosa non seguiva una persecuzione, una mancanza d'iatrazione intellettuale e un assoluto abbruftimento deriwante dai maltrattamenti ed eccesso lavoro, questi popoli soggetti oltre che prestarsi formalmente alle pratiche di un culto importato, cominciarono anche ad entrare nello spirito di questo culto e con quella logica che è propria della sollettività anche quando non sia dei singoli individui che la compongonom hanno domandato ai dominatori la loro parte di diritti e di garanzie anche nella vis ta civile.

Se gli'indigeni devono eredere come i dominatori e quindi partecipare a quel progresso di salute eterna dell'anima qualunque sia il loro colore, essi non possono tollerare, come tolleravano i loro antenati, di e essere calcolati Iloti e non Spartani, sudditi e non cittadini.

Lo stesso è avvento per quel che si riferisce alm

la cultura intellettuale e alla politica della scuola

Della mancanza di logica in quest'argomento gl'Ingles

si Mell'India colgono niù completi i frutti, poichè

l'esperimento di aspirazione della loro politica scos

lastica è stato più completo Ma anche i Francesi nella

l'Algeria e fra gli uomini di colore delle Antille e

nella stessa Indocina hanno cominciato a farne una

non lieta esperienza.

Gli antichi colonizzatori, quelli che colonizzavano e dominavano le terre nuove finchè è durata la schiavitù, televano le popolazioni indigene anche non schiave in completo asservimento civile e politico e non consentivaro loro l'alimento di quella cultura intellettuale che eleva insieme con la potenzialità

spirituale dell'uomo, anche la sua aspirazione ad af= fermare la propria potenza nella società a cui appara tiene = Quando la rivolutione francese proclamò i Miritti dell'uomo e del cittadino, si cominciò a cre= dere che bastasse una politica di assimilazione per riempire di Frances: di adozione tutte le colonie pos= sedute o da possedere in avvenire dalla Francia si credeva che questi Francesi di adocione dovessero assere ne spiritualmente, ne intellettualmente in nulia diversi dai Francesi Ma jer arrivare a questo rim sull'ato darebbero state accessarie dae condicioni che mencavano: in prime lucgo che tutti questi indigeni fossero stati capaci di trarre vitale nutrimento da questa cultura intellettuala, che loro veniva largita; se= corlariamente che da questa i dominatori permettessero che si deducesse tutte le conseguenze derivanti dell' oguaglianza.

Invece tanto gli laglesi nell'India che i francesi ne' loro vari domini volevano avere un'indigeno
più colto e assimilato alla cultura europea per avere
us suddito più utile, efricace e produttivo. E fra
le pretese dei dominitori che questi dominati fossere più intelligenti e produttivi come sudditi, e il
desiderio dei dominiti, derivante 'dalle maggiori attitudini economiche, di avere fatti i diritti del cittadino cominciaron, a derivare equivoci e malintesi

fra l'uno e l'altro elemento, il che è stato uno dei maggiori fattori nel diffondere il malcontento e l'ava versione per l'elemento europeo anche nelle colonie più progredite. Si verificò in questo caso nella pomitica coloniale un fenomeno sociologico che si è bea neficato costantemente nella politica interna dei vami stati, fra il giaoco delle aristocrazie che resia stono e delle democrazie che tendono ad affermare il loro potere.

Finchè l'aristocrazia, rappresentata o da una classe dominatrice all'interno del paese o dall'ele= mento dominatore nel territorio coloniale, tiene l'es lemento dominato tanto più inferiore di intelletto e di attitudini da non hoter avue una conienza collettiva e da dell'ordinamento dello stato, essa è molto più crudele in confronto alla idea di una società perfetta che noi ci formiamo ma molto più fegica perchè mantiene a sè i privilegi, mantenendo a se l'esclusività delle funs zioni a cui gli altri elementi della popolazione non posseno corrispondere. Ma quando l'indebolimento delle energie del popolo dominatore e nel tempo stesso ricoasscimento parziale di qualche dir tto fa diffondere fra i dominati la cultura che era privilegio dei dominatori, allora l'elemento dominato, come la borghesia francese prima della rivoluzione, l'ellemento plebeo di Roma e l'elemento più celto della Societa indiana

dell'India inglese domanda di partecipare al governo dela lo stato. E se questa domanda non è soddisfatta cerca di eliminare l'elemento dominatore per sostituirvi de crea il primo principio del movimento di secessione delle coa lonie dalla madrepatria.

Così è avvenuto da parte dei neri nella repubblica di Haiti, i quali dopo di aver avuto un intervallo di concessione di una parte e negazione di altri dibitti, sentirono più pesante la concessione parziale di diritti con una intelligenza più sviluppata di quello che con una intelligenza più sviluppata di quello che con una intelligenza più sviluppata di quello che con una intelligenza più ottusa non sentissero prima l'opporte di predsione completa. E fecero quella rivoluzione che ebbe per esito l'esclusione dell'elemento bianco dalla repubblica di Haiti, repubblica di servi proclamatisi classa dirigente.

Quest'esperimento di Haiti rappresenta il risulta.

to ultimo di questo squilibrio di forze di cui si vedo.

no i primi segni in tutte le parti del dominio coloniale
europeo dei nostri giorni = Ora la Francia per sua fortu.

na può approfittare in questo momento dell'esperienza fate

i dall'Inghilterra e dall'esperienza stessa fatta dal
ilappone in cui le classi dirigenti dopo il 1868 hanno
dovuto provvedere alla riforma della cultura a un'opera
di colonizzazione intellettuale simile a quella che com

vrabbe fare gli stati europei o che possiedono popola-

zioni analoghe a quelle dell'impero del Giappone. Ora
tutto il movimento che si va facendo in Francia rispet=
to allo sviluppo della cultura nelle colonie tende a
coreggere gli errori del passato e a dare un'organizza=
zione alle scuole e alla coltura indigena che renda prov=
visoriamente gl'indigeni più utili come sudditi e che
renda più facile che essi acquistino in avvenire an=
che le attitudini dei cittadini.

E a questo scopo la riforma dell'ordinamento sco= lastico Mella politica coloniale francese è uno dei tentativi più utili e nobili che si possano notare nel= la politica coloniale contemporanea.

Prima di tutto la Francia comincia a occuparsi (preceduta in questo dai Tedeschi) di formare gli educatori delle colonie e specialmente quelli che dovranno sviluppare le risorse economiche delle colonie e coll'esempio educare anche le popolazioni indigene a una migliore applicazione tecnica alle cognizioni europee al loro suolo.

E a questo scopo, oltre le scuole di carattere più elevato di Parigi (école libre de Sciences Politiques e Scuola Coloniale) che presentano grandi vantaggi nelle preparazione dell'elemento francese al governo delle colonie, una scuola tecnica agricola stabilita a Nogent ha lo scopo di creare tecnici agricoli che possano formarsi i centri di un perfezionamento tecnico

nei vari punti delle colonie francesi dove essi poi si trasferiscono. E ora si tenta, nella preparazione di persone che possono educare le colonie con l'esempio, di imitare la Germania, dove non solo vi sono scucle libere coloniali istituite presso università, fra cui il primo posto spetta alla Molonial Akademie nell'università di Halle, ma anche delle scuole che devono preparare re il personale tecnico delle colonie. Se he ha un essempio a Witgendausen presso Kassel, stabilita secondo il modello dei collegi universitari inglesi, dove non più di 70 persone scelte per concorso percorrono tre anni di studio che devono formare quelle attitudini mole teplici di persone che devono insegnare non qualchecosa di dottrinale campato in aria, ma lo sviluppo tecnis co e agricolo.

Il corso di studi di questa scuola è mirabile perchè dà elementi di cultura e di scienza, perchè non si
insegna che ciò che serve alle applicazioni immediato,
che debbono servire ai futuri colonizzatori per la loro
opera nel territorio della colonia. - Di elementi teo=
rici s'insegna solo quel tento che può rendere l'indivi=
duo che ne approfitta capace di insegnare agli indigeni
delle colonie i rudimenti di una quantità di mestieri e
di lavori manuali, così da rendere possibile il formar=
si di un nucleo di uno sviluppo complessivo di tutte le
risorse economiche, diretto alla civilizzazione ed allo

sviluppo economico di determinate regioni di territo=

Per si riferisce alla lingua s'insegna oltre che il tedesco anche il portoghese e l'olandese, che sono le lingue franche delle colonie tedesche dell'Africa occiadentale, e il portoghese e il maheli, che sono tra Euspopei ed indigeni le due lingue franche dell'Africa orientale.

Seguendo questo esempio la Francia tende a rinnovame re tutta l'educazione di quelli che si recano nelle com lonie a sopratutto di quelli che si recano a governare le, rendendo sempre più numerosi quelli che imparano la lingua della colonia dove debbono mimorare invece di pretendere d'insegnare una cattiva imitazione della propria lingua agli indigeni delle colonie.

Recentemente il confronto tra la conoscenza quasi
generale della liggua della rispettiva colonia, possedu=
ta dai magistrati e dagli ufficiali amministrativi olan=
desi dell'isola di Giava e da quelli inglesi dell'India,
la quasi assoluta ignoranza della lingua indigena da par=
te dei magistrati dell'Indocima, ignoranza che li mette
alla mereè degli interpreti indigeni e che lascia diven=
tare maggiore l'intervallo che separa un elemento dall'al=
tro, fece ravvedere completamente l'opinione pubblica
francese circa questi elementi di cultura in quelli che
debbono governare le colonie. - Fino a 20 anni or sono

nare una colonia debba occuparsi sopratutto di obbligare gli indigeni della colonia a parlare bene o male la lingua della metropoli, eredendo così di aver fatto una ponquista spirituale della popolazione. - Ora però si segue l'esempio inglese e sopratutto elandese nel ritenere che gli ufficiali coloniali debbono imparare la lingua della colonia che debbono governare, e con questo criterio si cerca di modificare il sistema di istruzione e l'ordinamento scolastico delle colonie francesi specialmente di quelle di più recente acquisto. -

Un tempo si riteneva che fosse una funzione della metropoli quella di diffendere il più possibile l'insegnamento primario nelle colonie da essa governate e che l'insegnamento primario dovesse essere la via di mezzo diffendere la propria lingua e per trarre gli indigeni nel mondo delle proprie idee, così da costituire tra dominanti e dominatori una specie di affinità intellettuale,. - Ora l'esperienza fatta dalla Francia sino ame gli ultimi tempi dimostra come questo sia stato in gran parte un errore, perche l'indigeno, che comincia nella scuola a parlare una lingua che non ha occasione poi di praticare nel proprio villaggio, perde, come è avvenuto in molte parti dell'Indocina, specialmente tra gli Annamiti, la conoscenza letteraria della lingua importata

re. effetto di questa infarinatura scolastica presume di sapere più che non sa e di potere più che non può, e sviluppa uno spirito rivoluzionario, al quale raramente potrebbero corrispondere le nuove attitudi= ni da lui acquistate mella scuola e tanto meno in quanto la sevola primaria nelle colonie non si può fare sulla base dell'insegnamento della metropoli. \_ Nelle colonie infatti l'insegnamento primario si può fare o ammettendo o ammettendo l'insegnamento ufficialmente l'insegnamento laico degli ordini reli= giosi - Ma mentre questi ultimi subordinano l'incegnamento religioso in modo da farne il veicolo di una pro= paganda religiosa, i primi col circolo piuttosto streta to delle proprie idee ed aspirazioni vengono in un vilà laggio coloniale colle stesse idee di propaganda o di un partito o di una costituzione di gruppi economici ecc. come avviene nella madrepatria, portano la conseguenza di una lingua inutile fuori dei centri urbani e frequen= tati dagli Europei ed illustrano certe idee che/non so= no capite o arrivano, come nell'India inglese, sino allo estremo della rivoluzione e dell'anarchia.

Sicchè ora nel sistema scolastico coloniale frances se la tendenza è quella di abbandonare fuori dei centri urbani, dove esiste la necessità di un costante contats co con la popolazione francese o dove esiste una popolas zione europea di altra razza della quale si debba neu=
tralizzare la eventuale influenza, l'insegnamento pri=
mario mediante la lingua francese e di incoraggiare e
sussidiare l'insegnamento primario delle scuole indige=
ne fatto sulla base dello sviluppo della cultura indi=
gena, la quale, specialmente nei paesi dell'India, della
Indoci del in alcune parti dell'Africa settentrionale,
presenta un grado elevato e tradizioni abbastanza lun=
ghe. =

Per quel che si riferisce all'insegnamento secondar rio superiore, di cercò di eliminare il più possibile il moltiplicarsi delle scuole fatte a tipo europeo, cioè della comune scuola secondaria e della comune scuola superiore, che è ordinariamente, come si è accennato, nell'India e nelle Antille Francesi quasi sempre una scuola di diritto per mancanza di elementi economici e tempia di diritto per mancanza di elementi economici e tempia conici necessari a costituire le altre facoltà sperimentali.

Così si arriva a sviluppare queste menti insufficientemente nutrite di cultura positiva, quelle idee
vaghe, quelle aspirazioni indistinte, quegli imperativi
categorici di carattere politico e sociale, assorbiti
nelle generalità di per se stesse vaghe, della sociologia moderna, che diventa/nelle menti di questi indigeni germi pericolosi come lo dimostra la propaganda anarchica di alcune antiche università indiane e indoci-

nesi ed il movimento rivoluzionario più violento da parte degli indigeni delle Filippine che erano stati educati nelle scuole universitarie di Madrio.

Invece coll'insegnamento attuale coloniale Frincese si ricerca di ridurre ad una eletta minoranza ques
sto insegnamento secondario a tipo europeo e di trarre
da questa aristocrazia intellettuale un'aristocrazia
ancor più ristretta, che, dando tutte le garanzie di
salubrità intellettuale, possa essere mandata a compien
re studi nelle facoltà universitarie della metropoli.

Si cerca poi di dare uno sviluppo molto maggiore all'insegnamento tecnico e pratico, che fino negli ultimi tempi era stato trascurato nell'insegnamento delle squole dello Stato. - Si cerca, specialmente nell'Algeria e nell'Indocina di non far imparare a memoria, com me facevano prima, tutte le dinastie del Re di Francis. tutti i fiumi e confluenti dei vari dipertimenti della Francia ed altre cose inutili, di non far esercitare le loro facoltà mnemoniche su elementi di fisica e di chimica, ma invece si cerca di dare a queste scuole secondarie un indirizzo obbiettivo ti sportando, come si nelle sfere pui elevate addice a menti meno sviluppate, delle scuole secondarie quel metodo di in segnamen,o obbiettivo che viere adoperato in Europa nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzis - Da questa scuole si fa poi passare una parte degli allievi alle scuole da carattere tecnico

e di scienze applicate e si rivolge specialmente questinisegnamento alla pratica delle arti manuali più comune e sopratutto di quelle che si riferisce all'assprisoltura e ai mestieri ausiliari e collaterali.

Lo sviluppo delle colonie francesi è quasi per tutate nello stadio agricolo e di indole tropicale, sicchè tanto per l'insegnamento che si deve fare in Francia per quegli che debbono andare nelle colonie, quanto per l'insegnamento che agli indigeni delle colonie deve essere impartito, si deve scegliere un'indirizzo che quasi es sclusivamente prenda per centro lo sviluppo delle industrie agricole e dei mestieri ausiliari e collaterali.

istruzione degli indigeni possa contribuire grandemente e con molti frutti la istituzione di quelle scrole che la Francia, ha incominciato a diffondere dull'esempio di quelle tedesche già ricordate. - Sicchè questi coloniz= gatori scelti che vanno nelle colonie, essendo usciti da scrole pratiche così bene costituite e bene dirette, possono farsi il centro di un insegnamento obbiettivo e pratico per gli indigeni delle colonie. - Anzi in un prosetto recente si mostrò di comprendere che l'insegnamento to tecnologico non ha bisogno di prendere l'andatura delal'insegnamento accademico e che dopo finita la scuola, diremmo quasi, tecnica, ed elementare, dove s'impartia scono i primi elementi e le cognizioni generali necessa=

rie per rendere la mente permeabile a queste cognizioni tecniche, non è necessario frequentare un'altra scuola organizzata, perchè si diffonda questo insegnamento. - La seuola può essere pratica e smembrata nei vati repertori, nei quali ogni sapo industria o sapo sfruttamento agricolo sia maestro/nel tempo stesso su= periore di questi indigeni she tendono al perfeziona= mento. - A questo scopo anzi si è pensato, in contraccambio dei sussidi e delle facilitazioni che vengono concesse dal governo francese a chi pianta nelle colonie industrie o sfruttamento agricolo, di imporre a tutti questi agricoltori o industriali di tenere sen= pre come praticanti gratuiti alcuni indigeni che aia= no usciti dalle scuole tecniche della colonia. - In tal modo si rendono queste aziende agricole ed industriali europe 2 stabilit 2 in Indogina, nell'Africa oce cidentale e nel Madagascar, altrettanti istituti smem= brati e frammentati di protezione agricola ed industriale, che tendono poi a fare degli indigeni che ne escono più tardi, per quel mirabile contagio intellettuale, che è tanto più facile quando se ne possa praticamente esperimentare l'effetto, altrettanti centri di perfezionamento e d'insegnamento per gli altri abitan= ti della medesima colonia.

Così si e passato in poco più di un secolo dal concetto seducente ma rettorico della rivoluzione per

dappertutto ed ai quali si potevano applicare gli stesm si insegnamenti e si dovevano attribuire gli itessi dimititi, al concetto di una politica scolastica sperimentale, solla quale invece di costringere nelle menti degli indigeni, come sul letto di Procuste, gli elementi di sultura francese, di adatterà la cultura francese ale le esigenze dell'intelletto degli indigeni così da renderli più perfetti in quell'indirizzo di intellettualità ed in quelle attitudini ed in confronto a quelle tradizioni she sostituiscono tutta una parte del suo essere morale.

Nell'imporre queste riforme, e questa è una prudenza necessaria a tutte quelle nazioni che possiciono colonie popolate da indigeni di razza diversa dall'europea e non colonizzabili de popolazioni europee, il solo pericolo è quello che in questa specializzazione non si trascenda nell'eccesso opposto per effetto di un sofisma dettato dall'egoismo delle classi dirigenti, degli Europei stabiliti nelle colonie, i quali vogliono farsi un'argomento scientifico a favore del loro terrope re di dovere partecipare cogli indigeni ella potenza politica. E se era un errore il sofisma di quelli che erano a capo della Rivoluzione francese, di ritanere che ovunque si potesse diffondere lo stesso anbiente intellettuale ed ovunque a tutti si dovessero reconoscesi

re gli stessi diritti, un altro sofisma opposto a que= sto e dettato da una specie di sentimento di reazione è quello presentato dai gruppi bianchi stabilitisi nei territori coloniali, che ritiene gli indigeni delle colo= nie, senza distinguere tra Indiani ed Indocinesi, che hanno tradizioni di civiltà non meno antiche della nostra, e Africani del Sudan, che sono appena usciti dal le barbarie, immaginando che vi sia qualche cosa di fam tale per cui le popolazioni non europee non possano ara rivare oltre un determinato grado di sviluppo intellet= tuale e quindi non possano pretendere più che ad un determinato grado di diritti politici e di uguaglianza civile. - Perciò si dovrebbe limitare la coltura degli indigeni e ridurre questa agli elementi esclusivamente tecnici di applicazione che affinino l'abilità pratica del lavoratore senza permettere che l'indigeno possa ac= cedere a quegli elementi più elevati di carattere veram n mente intellettuale e morale, che modificano il suo esa sere spirituale e lo rendano degno di una maggiore some ma di diritti. -

Il temperamento tra questi due estremi è quello al quale pare voglia attenersi il governo francese, quello cioè di limitare la cultura classica e la cultura universitaria ad un piccolo numero di indigeni scelti colla massima prudenza, ma di non escludere del tutto gli indigeni da questa cultura superiore e di ammettere un certo grado di capacità e di attitudini civili, raggiun

to il quale l'indigeno possa pretendere ad una parità di diritti nel campo della vita civile, parità che ha già raggiunto nel campo della vita intellettuale.

## DIRITTO VIGENTE NELLE COLONIE MAJISTRATURA COLONIALE

Una delle manifestazioni delle imprese della colo= nizzazione fruncese ricorda un fenomeno storico cho Viene riproducendosi di volta in volta, di epoca in epoca nella storia cell'umanità, vale a dire quello relativo alla diversità dei fenomeni giuridici che si manifestano quando due razze diverse e di genio diverso vengono in contatto l'una coll'altra sul medesimo territorio. Così è appena necessario di ricordare ciò che è avvenu= to in Italia dopo l'invasione dei barbari. Da molti storici del diritto si parla del sistema delle leggi personali sviluppatosi in Italia durante il dominio barbarico e fino al fiorire dell'epoca carolingica co= me da un feromeno particolare a quei popoli, di un fe= nomeno che avesse la sua radice e ragion d'essere nel= . la fierezza dei Germani che non volevano comunicare ad alimi, e specialmente ai popoli dominati, la dignità del loro diritto. Inveco la spiegazione è molto più samplice e immanente. Quando due popoli, l'uno domin to e l'airre dominatore, si trovano in contatto, la

gemialità diversa e le diverse tradizioni fanno si che gli istituti e le norme giuridiche non corrispondeno alle necessita e agli interessi dell'uno e dell'altro. Quindi di tutto ciò che si riferisce al diritto privato continua a procedere su due linee parallele.

Il solo diritto comune che viene a svilupparsi allora è quello che si riferisce all'interesse dello stato e al diritto penale. Poi a mano a mano che le necessità della vita delle due razze trovano corrispondenti adattamenti uguali al genio nazionale e alla com scienza collettiva dell'ana e dell'altra, allora anche il diritto privato può modificarsi, e da due diritti par= ticolari può uscire un diritto comune, come, p es. dal diritto dei Normanni e degli Anglo-Sassoni è usci= to il diritto comune inglese. Questo fenomeno si è vevificato in Italia a tre riprese, prima col dominio degli Ustrogoti, poi con quello dei Longobardi, poi ancora con quello dei Franchi, e in tutte queste tre fasi diede origine alle stesse manifestazioni di diritti. pariicolari che coesistono e di una l'enta opera di fum sione per dar luogo cogli elementi di tutti confusi insieme a un diritto comune.

Lo stesso avviene in tutte le regioni coloniali e per opera di tutti i popoli colonieratori. Le modificam zioni e lo sviluppo del diritto Mell'India, nell'Algeria, nella Tunisia, nel Madagascar, e, in modo appena
rudimentale nella stessa nostra colonia Eritrea, sono
altrettanti sviluppi del sistema personale che non ri=
posano sui convepimenti astratti dei giuristi e su una
specie di sentimento aristocratico di una razza che non
vuol comunicare agl'interiori i proprii istituti giuri=
dici, ma sulla necessità di far corrispondere le norme
e gli istituti giuridici alla coscienza delle varie popolazioni e anche alla facoltà della loro mente di comprenderli e di utilizzarli.

Così è accadute che mentre le ordinanze 1664 e del 1671 dicevano che di doveva rendere giustizia alle popo= lazioni delle colonie francesi secondo le norme del di= ritto comune francese, questo principio nen fu poi po= tuto applicare anche per gli ostavoli pratici che si sa= rebbero incontrati.

della Francia, ai Francese fu applicato nei possedimenti naturalizzati Francesi, e agli indigeni assimilati ai francesi.

Gli stranieri europei nella Martinica , nella Guadalupa e nell'Isola di Riunione, cicè nelle tre colonie
più antiche, possono naturalizzarsi alle stesse condizioni vigenti in Franci di domicilio, di dimora e di
tempo trascorso nelle colonie, e di emanazione di un
decreto del Presidente della Repubblica udito il Con-

siglio di Stato. Invece in quelle fra le colonie più recenti dove si cerca di intensificare il popolamento europeo e in questo di assimilare alla Francia il mag= gior numero possibile di elementi eterogenei, come p.es. in Algeria, dove l'emigrazione francese non ha la mag= gioranza dell'elemento nuovo, si sono facilitate le condizioni per la naturalizzazione, e invece di richiede= re 5 anni di domicilio si richiedono tre anni di residenza. \_ La stessa regola è stata applicata al Madagascar e al Congo e in altre colonie invece dove l'indole tro= picale della regione non attrae un elemento europeo nom tevole, e dove gli Europei si recano sopratutto per lo sfruttamento delle colonie come piantatori e non per esercitarvi delle occupazioni permanenti e introdursi come elemento colonizzatore, la Francia non aveva inte= resse di assimilare come cittadini, questi elementi etes regenei, e dando loro parità di diritti cci francesi forse concorrenti più temibili di questi. - E allora siccone la legge francese che ammetteva la naturalizzazione degli stranieri nelle colonie, si riferiva alle tre colonie più antiche, e poi furono delle leggi speciali che hanno stabilito delle regole pi) facili per alcune altro colonie, in queste ultime tostè caservate si interpreto la mancanza di una legge speciale nel sen= so che in quelle colonie gli stranieri curopei non possono ottenere la naturalizzazione francese: Cosi si

cercava di eliminare una concorrenza all'elemento elemento Municro naturalizzato, il quale conserva le tradizioni, il genio nazionale e anche gli interessi del paese da cui breviene. Tanto è vero che le leggi dei vari popoli, specialmente relative alla popolazione, non possono sviluparsi secondo regole estratte che prendono a base la considerazione che l'uomo sia dappertutto uguale e in uguali condizioni, ma vengono e debbono venire adattate a ciascun paese all'interesse dello stato, che le emana secondo le condizioni diverse in cui esso si trova nel governo dei vari territori. Una terza categoria di popolazioni alle quali viene applicate il dir.tto frances se è dato dagli assimilato indigeni, cioè da quegli in= digeni che sono nei riguardi del diritto politico come naturalizzati, e nei riguardi del diritto civile come assimilati.

Sotto un punto di vista diverso vengono rispetto alla legge civile e commerciale a essere pareggiati al cittadino francese gli indigeni dell'India. Ba= sta che un'indiano faccia davanti alla autorità pub= blica la rinuncia alla sua legge personale indiana, per= chè esso sia sottoposto alla legge civile francese. Questa rinuncia non lo naturalizza cittadino francese, ma lo sottopone alla legge civile che governa i cittadini francesi.

Questo è un fencmeno che in condizioni analoghe di

popolazione ripete a distanza di tanti secoli quel che avveniva in Italia sotto il governo dei Carolirgi. Questa rinuncia dell'Indiano alla sua legge non è che la professione di legge per cui l'individuo era ammessa a scegliere una legge personale diversa da quella che era indicata dal fatto della sua origin.

Nei territori dell'Indocina, e precisamente nello Annam, nel Tonchino e nella Cochacina, gli indigeni Abnamiti possono ugualmente fare questa scelta dell: legge francese, ma invece di poterla fare, come negli stabili: menti dell'India individualmente davanti all'autorità pubblica e per effetto di un atto unitaterale, non possono fario che ottenendo un decreto del Presidente della Repubblica udito il Consiglio di Stato. - Lo stesso avviene, per un decreto del 1884, per gli Arabi della Tunisia. La differenza che c'è fra questi e gli Annamiti e gl'Indiani, sta in ciò che mentre la scelta della legge francese, fatta unilateralmente dall'Indiano, non lo fa diventare cittadino francese fuori dell'ambito del dirita to civile, invece questi Annamiti e Arabi sono, per els fetto di questa, naturalizzati anche nei riguardi del di= ritto politico oltre che nei riguardi del diritto civim le -

Nell'Algeria invece gli indigeni Arabi ne possono naturalizzarsi Francesi se non secondo le forme che devono essere seguite da tutti gli stranieri per ottenere la nazionalità Francese. Possono però, senza perdere il loro carattere di sudditi arabi e non cittadini francesi, seegliere di volta in volta, in ogni rapporte giuridico fra loro, ce o con cittadini francesi e altri stranieri, l'applicazione della legge francese anzichè liapplicazione della legge indigena. E' un'altra forma di professione di legge, riprodotta dal tipe medicevate, che differisce da quella indiana per ciò che l'indiano può rinunciare a tutta la sua legge personale e sottoporsi alla legge personale francese, l'Arabo dell'Alsipria invece non può che di volta in volta scegliere, per un rapporto giuridico, l'applicazione del codice cialle francese.

In Algeria non v'è che un solo elemento della popolazione indigena assimilata alla francese in blocco, e
questo è l'elemento abbastanza numeroso degli Ebrei algerini, che sono stati dichiarati cittadini francesi con
decreto 24 Ottobre 1370, cioè un mese dopo la dichiarazione della Repubblica francese. Ma poi, siccome una
grande quantità di ebrei della Tunisia e del Marocco affluivano in Elgeria per godervi i vantaggi della cittadinanza francese, un decreto emanato poco depo ha limitato gli effetti del primo nel senso che questi effetti
non possono applicarsi se non a quelli che erano nati in
Algeria o abitavano l'Algeria al momente dell'applicazione del primo decreto, o che erano e sono figli di per-

l'emanazione del primo decreto. Sicche ora in Algeria
vi è una popolazione assimilata alla francese composta
di stranieri e arabi naturalizzati e di questa parte di
Ebrei che possono invocare il decreto del 24 ottobre.
1870; poi v'è una popolazione araba ed ebraica a cui si
applica la loro legge personale, e che possono, di vola
ta in volta che abbiano fra loro e coi francesi un detera
minato rapporto giuridico, se egliere l'applicazione dela
legge francese che regola quel rapporto giuridico ina
vece della loro legge anteriore o delle loro consuetudia
ni. =

Ciò posto circa l'ambilo della legge francese e dela le leggi indigene, vediamo brevemente quale sia il dirita to ponale dei francesi degli assimilati alla nazionalia tà francese. - Le leggi francesi non sono applicabili alle colonie se non quando vi sono state promulgate specificatamente per quella determinata colonia. Il codiace civile francese e stato promulgato in tutte le colonie, ma non tutte le leggi che lo hanno modificato sono state applicate in tutte le colonie. Per es.: la legge del 29 giugno 1884 che à ristabilito il divorzio, è stata promulgata in tutte le colonie; la legge invece del 1886 che ha esteso le condizioni del divorzio è stata promulgata nelle tre colonie più antiche e non nelle ala tre, sicche i sudditi francesi, che pur godono i pieni,

del cittadino, possono invocare una disposizione di legge in una cclonia che non possono invocare in un'altra, perchè non v'è stata promulgate Inoltre nelle colonie wolto estese, come 11 Senegal, il Congo, Madagascar, tutt ti i termini stabiliti dal codice civile per le pubbli: cazioni di matrimonio, sono specialmente prolungati in nodo de adattarli alle condizioni e necessità speciali della celonia, e egualmente i poteri degli uffiziali lell'ordine giudiziario sono sumentati nelle colonia in confronto di quelli che sono nella madre patria, o estosi nelle colonie anche agli uffiziali dell'ordine auministrativo, P. Esempio, certi poteri che sono esclua sivi del Presidente della Repubblica in Francia, come la dispense dagli impedimenti d'età e di parentela per contrarre matrimonio nelle colonie sono attribuiti al overnatore.

Il governatore ha la facoltà per quelli che possono invocare la qualifica di cittadini francesi, di creas re anche afficialmente delle presunzioni legali dove mancano queli elementi di prova che sono necessari per compiere un determinato atto giuridico. Viene p. es. un Indigeno naturalizzato francese o che si è fatta la se scelta del diritto francese da altra parte del territos tio dove non esistono registri dello stato civile; egli non può dimostrare di avere una determinata età o di essere vedovo o divorziato. Allora mediante una specie

di atto di notorietà, il governatore della colonia guo supplire a questa mancano di prova, dichiarando uffi=cialmente e in base a prove sommariamente assunte che quell'individuo è nel caso di accedere a quel rapporto giuridico.

In alcune colonic ove la popolazione è molto rara, come nel Congo Francese, i cettadici francesi che debborate conscribere la legge francese per quel che si riferim sce ai lora rapporti givridiri, nen potrebbero contrarre natrimonio davanti all'ufficiale di stato civile, permenè questo molto volte non esiste. In questo caso le parti di ufficiale di stato civile sono affidate non solo a ufficiali dell'ordine civile e anche militare, ma anche a semplici cittadini francesi.

Nei riguardi del diritto penale, i cittadini franz cesi e assimilati ai cittadini francesi sono retti anche nelle colonie dalla legge penale vigente nel territorio repubblicano. \* Ma anche in questi ramporti il diritto coloniale deve integrarsi secondo le necessità che sono presentate dalla condizioni particolari di quelle deterzi minate colonie. - Così nelle colonie specialmente nuove, meno organizzane e più estese il delitto di vagabondaggio ha importanza nelto maggiore di quella che nen abbia nel territorio della metropoli. = Mentre nel territorio della madre patria esso può ridursi alle proporzioni di una contravvenzione, nel territorio delle colonie, specialmente in quelle che sone in condizioni di pubblica sicurezza limitate, viene elevato a delitto. - Infatti una legge speciale punisce il vagabondaggio con pene diverse da quelle con cui esso viene colpito nella madre patria.

Poi nel territorio coloniale il governatore ha fa= colta di emanare ordinanze punitive, che, oltre agli ef= fetti contemplati dal codice penale diano una pena di cinque giorni di arresto e di 15 franchi di multa. -

Il governatore poi può mediante crdinanze creare, per dir così, reati e contravvenzioni coloniali punibi= li anche con 15 giorni di prigione e 100 franchi di mul= ta. - Ma in questo caso l'ordinanza deve essere emanata dal governatore dopo l'approvazione del Presidente del= la Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Inoltre il regime punitivo non può essere del tut=
to uguale nelle colonie come in Francia sopratutto nel=
l'epoca nostra in cui il regime punitivo esige un ordina=
mento penitenziario eminentemente dispendioso; quin=
di molti condannati a pene maggiori di otto anni nel ter=
ritorio coloniale vengono mandati nella Guiana, mentre
quelli condannati a meno di 8 anni vengono mandati in
Francia ad espiare la loro pena.

Anche riguardo a queste pene il diritto coloniale deve recessariamente assumere ed à assunto attegghamen= ti diversi da quelli che il diritto penale assume nella metropoli. - Il diritto della Francia ammette, come il nostro, per certi anti la Segregazione cellulare: ora la segregazione cellulare ammessa anche per un periodo breve in certi territori di clima assolutamente torri= do equivarrebbe a condannare a morte. - Quindi in tutti i territori tropicali la segregazione cellulare per non sacrificare la vita dei condannati viene trasforma= ta nel lavoro all'aria aperta.

Per quello che si riferisce agli indigeni, che non abbiano fatto o non possano fare la rinuncia alla legge personale e che non siano assimilati per via di naturalizzazione ai cittadini francesi, continua a pres valere il loro diritto personale, e l'assimilazione di due diritti si fa ordinariamente per gradi che seguono la seguente progressione.

Prima di tutto si elimina dal diritto indigeno tuttociò che è barbaro e non consentaneo e tollerabile dall'ordine pubblico, che corrisponde ad un corto gram do dell'ordine pubblico vigent@ negli Stati Europei.

Perciò come il sacrificio delle vedove nell'India corrim sponde ad una dottriva religiosa, che è diventata lega ge civile bramanica, che nè il governo inglese, nè quela la francese nei suoi piccoli stabilimenti delle Indie

5 ----

possono tellerare, così anche quanto si riferisce alla schiavitù ed all'applicazione dell'estradizione e delle pene allo schiavo fuggito non può essere riconosciuto & dalla legge e dall'ordine pubblico di una colonia euro=pea, anche dove sussiste il diritto particolare degli indigeni. - Quindi quello che si riferisce a pratiche del tutto barbare ed a ciò che è ripugnante ai concetti fondamentali dei diritti riconosciuti dalla civiltà eu=ropea scompare del tutto; mentre quello che si riferi=sce ad istituti che non si possono distruggere immedia=tamente scompare gradatamente, come la schiavitù.

pare è la procedura, cioè la magistratura indigena. Originariamente si lascia che gli indigeni sia applica=
to il loro diritto personale ddi loro magistrati, i
quali nei paesi maomettani sono quasi se pre magistra=
ti religiosi; poi si sostituisce a questi un magistrato
europeo, che applaca la legge personale degli indigeni
assumendo come perito della prova della legge personale
degli indigeni quel magistrato che prima aveva la con=
petenza di amministrare giustizia. - Così avvicne nel=
la nostra colonia Eritrea nei comuni organizzati e non
organizzati. - In questi iltini è applicata la legge in=
digena dagli antichi giudici, nei primi la legge indige=
na è applicata dai giudici italiani, che assumono come
perito il giudice antico ogniqualvelta sia necessario

di provarla o dimostrarla in casi controversi.

Poi si organizza lo stato civile. = Una delle co= se che maggiormente interessa uno stato è quella di a= vere nelle proprie mani la polizia della popolazione non solo per conoscere le individualità man nano che na= scono così da poterle assumere per i servizi che debbo= no prestare in una determinata località dello Stato, ma anche per conoscere la composizione delle famiglie e per porre la forza della legge alla tutela dei diritti che lo Stato non avrebbe modo di far valere. = Un ter= zo stadio dell'assimilazione del diritto indigeno a quello europeo è dunque l'organizzazione dello stato civile che vien fatta attualmente dalla Francia in tutte le colonie e che, dove trova la ripugnanza degli indi= geni a sottoporsi alla cerimonia del matrimonio civile per scrupoli religios, è limitata, come in Indocina, alla sola dichiarazione all'autorità civile di avere conchiuso e stipulato il matrimonio davanti all'autori= tà religiosa. N

Un altro elemento poi che viene assimilato relati:

vamente abbastanza presto nelle colonie è l'organizzazio:

ne della proprietà fenciaria - Questa tocca anche

l'ordine pubblico della colonia, la certezza dei dirit;

ti, la possibilità di tutelare i diritti degli incigeni,

conoscendoli e potendoli deliminare, e nel tempo stesso
da la possibilità di potere coordinare i rapporti t:

indigeni ed europei e di rendere possibile la negoziabili tà del terreni indigeni.

Una delle prime imprese pacifiche dunque alla quale si dedica uno stato europeo nelle colonie, dopo averle organizzate, è quella dell'organizzazione della proprietà fondiaria.

Così la Francia nella Tunisia, nel Congo, nel Madas gascar ha organizzato il sistema dell'atto Torrens, per effetto del quale per ogni proprietario viene redatto un doppio atto di descrizione e di possesso del fondo: uno viene tenuto da una specie di ufficio di conservatore; l'altro viene dato al proprietario, il quale così può gravare o negoziare il fondo senza difficili e lunghe formalità.

Ultimo nucleo di diritto personale che molte volte resta indefinitamente pel genio e par le tradizioni disverse delle varie popolazioni è il diritto di famiglia che ancora in molti Stati europei è impregnato di elementi personali e semireligiosi, specialmente per quello che si riferisce alla costituzione della famiglia, che nelle colonie costituisce ancora quasi l'unico elemento specifico, differenziale delle varie categorie di pompolazioni.

Per quello che si riferisce al diritto penele, una discussione lunghissima e non ancora finita si è agitam ta in Francia circa la possibilità e l'opportunità di

informare il diritto penale delle colonie, specialmenate per quanto si riferisce agli indigeni, ai principii del diritto penale europeo. - Alcuni sostenevano che non si debba ricorrere a questo mezzo e che si debba lassiare una grande iniziativa ai governatori, agli ufficiali militari ed amministrativi per applicare, sommariamente e socondo certe norme di equità da lore intesi d'interpretati, i principii del diritto penale alle instrazioni degli indigeni.

Quindi la definizione delle infrazioni dovrebbe essere abbandonata ai governatori e la definizione dei reati contro quelle disposizioni abbandonato di caso in caso all'arbitrio degli ufficiali amministrativi.

ni dopo la conquista, e per lungo tempo anche nen terme ritorio militare dell'Algeria. - Ma per quanto coloro che rappresentano gli interessi dei gruppi europei com stituitisi nelle colonie e che vogliono ridurre al mimimo i diritti degli indigeni, riproducendo anche qui un fenomeno storico costante, quello delle pristocrami zie ristrette che tendono a colpire le moltitudini eteme rogence, in mezzo alle quali si costituiscono. -

Invece la soluzione che pare più favorita dal diritto francese attuale è di assimilare il diritto penale degli indigeni il più possibile al diritto penale europeo, cioè di fare del diritto penale, come è e come deve essere, un diritto esclusivamente territoriale.

Questa soluzione è stata accettata recentemente anche
dallo stato libero del Congo, dove dopo una quantità di
discussioni è prevalso in principio che il diritto
penale, concepito secondo principi più elevati e più
umani e sopratutto secondo i principii di uniformità
di penati, sia una delle tante forme di diffusione della
civiltà presso gli indigeni africani ed uno dei tanti
modi di indurre ad apprezzare ed a stimare la civiltà
europea.

Per quello che si riferisce alla magistratura il diritto francese è, si può dire in un periodo di elaborazione perchè nel 1909 fu nominata una commissione per studiare una riforna della magistratura coloniale. Que sta commissione nella fine dell'anno scorso ha presenta= to i suoi rapporti, i eui risultati sarebbero i seguen= ti, paragonati allo stato attuale del diritto in questa materia. - La magistratura coloniale costituisce un quadro del tutto distinto dalla magistratura europea; dira ficilissimi e rari sono i passaggi dalla magistratura europea a quella coloniale, la quale poi ha minori garanzie perche le manca il diritto di inamovibilità e di revocabilità senza nemmeno il parere della Corte di Cassazione. - Inoltre la nomina dei magistrati più elevati avviene per decreto del Presidente della Repubblica dies, tro proposta del Ministero di Grazia e Giustizia e di

quello delle Colonie, mentre i giudici di pace con competenza di presidenti di Tribunale nei territorii meno
popolati sono nominati dal Presidente della Repubblica
dietro proposta del Ministre delle Colonie. - I giudici
di pace semplici sono nominati dietro proposta esclisiva del Ministro delle Colonie.

Ora dove manca un giudice o dove si forma un primo nucleo di interessi francesi esiste l'abitudine di nomive un giudice interinale, la cui scelta è abbandonata al beneplacido del governatore, il quale spesse volte lo sceglie tra gli ufficiali dell'ordine amministrativo o militare, che non nanno la più lontana conoscenza del diritto e che per l'indole delle loro attitudini e cognizioni non hanno la facoltà di informare il loro sentimento di equità nei riguardi degli indigeni a ciò che dovrabbe essere almeno approssimativamente un concetto giuridico.

Ora m secondo progetto presentato recentemente

dalla Commissione sarebbe attenuata la revocabilità dei
giudici coloniali e la loro dipendenza dal potere eseeutivo, tolta la possibilità di nominare dei giudici interinali senza alcuna competenza di carattere giuridico: - Sarebbe poi ammesso, per quanto difficile, un passaggio dal quadro coloniale a quello della magistratura

metropolitana e da questa a quella. \_ Ma mentre si può e si deve approvare come premio ai migliori giudici coleniali il passaggio nella magistratura europea, si deve disapprovare il passaggio della magistratura europea in quella coloniale, dove sono necessarie altre cognizioni ed attitudini e sopratutto la conoscenza delle lingue indigene che difficilmente si apprendono facendo i magistrati in Europa. - Questa proposta che ammette il passaggio dei magistrati dalla magistratura europea a quella coloniale è in contraddizione con altre proposte della mogramaconomestessa, per effetto di cui si ritie. ne che di anno in anno di debbano fare altrettanti quadri di avanzamento secondo i varii gruppi di colonie così da potere assicurare che dovunque i magistrati co= noscano la lingua del paese sicche un giudice p.es., che abbia esercitato i primi gradi della sua giurisdizione nelle coste orientali dell'Africa, nel Madagascar e in tutto il litorale dove la lingua suaheli è la lingua franca possa compiere tutta la carriera sino ai sommi onori, dove questo idiona gli serva per l'esercizio dell' la sua professione; mentre i giudici dell'Indocina pos= sono compiere in questa tutta la loro carriera.

In ogni modo questo progetto tende sopratutto a mi= gliorare le condizioni della magistratura coloniale ed a prepararla alle sue funzioni tutelatrici, tutelandone l'indipendenza e rendendo più necessaria la conoscenza dei vari idiomi nei paesi in cui la funzione giudiziaria deve essere esercitata. -

## L' ALGERIA

## CONQUISTA ED ORGANIZZAZIONE DEL DOMINIO

Forse in nessuna parte del mondo si vede tanto manifesta la distanza fra il fatto politico e di cultura ed il fatto economico come nel bacino del Mediterranco.

Infatti se si considera in paragone alla vita es conomica, si deve dire che il bacino del Mediterranco è un tutto organico del quale fanno parte così strettamente i territori settentraonali dell'Africa e/ dionali dell'Europa. Anzi la parte più settentrionale del territorio Africano, che sembra in un'epoca preistorica abbastanza recente essere emersa dal mare, e resta divisa, per metzo di altopiani, dalle terre terride the sono al di là, partecipa anche come clima, dell'indale dei territori del Mediterraneo. Infatti. dacche il mare è diventato, anziche una bariera fra le varie terre, una via di comunicazione fra esse, il Mediterraneo è servito a unificare economicamente i ter= ritori bagnati dalle sue onde. Sicchè si può dire che in epoche diverse, sotto il dominio di chi stava a oriente, come i Fenici, o di chi stava al Nord, come i Greci e i Romani, o di chi aveva occupato la parte oc= cidentale, come gli Arabi di Spagna, il Mediterraneo

abbia formato sempre un tutto economico.

Le vie di comunicazione più battute fra il territorio Africano e quello Europeo furono più anticamente
le vie terrestri costiere del Mediterraneo, ossia la
Siria da una parte, e la Spagna attraverso lo stretto
di Gibilterra dall'altra. Ma le comunicazioni economiche
vi furono sempre, dal tempo che i grani della Mauritania venivano portati a Roma, al tempo più recente, quando il Bey di Algeri prestava cinque milioni di franchi
al Direttorio francese che era in estremo bisogno di
denaro.

Ma in contrasto fra queste influenze economiche e questa comunanza di circolazione e di vita, sta invece una diversità assoluta per quanto si riferisce alla cultura e al dominio politico. Un articolo pubblicato due o tre anni orsono sulla Rivista di Edimburgo, che tratita della missione storica degli Arabi, accenna alla nessuna traccia da essi lasciata in molti dei territori dominati. Per quel che si riferisce all'Africa settentrionale si può applicare questa sentenza con molta verità a tutti i popoli, all'infuori degl'indigeni, che vi hanno affermato il loro dominio; anzi, fra tutti, gli Arabi vi hanno lasciato, colla religione e la lingua, qualche maggior traccia di tutti gli altri. Il fondo della popolazione di quei territorii è ancor costituito da quei Berberi che vi abitavano e vi costi

territori hanno cominciato a entrare nel giro della storia.

In quei luoghi v'era un regno barbaro che aveva do=
vuto cedere una parte del são territorio, quello dove
ora si trova la reggenza di Tunisi, ai Cartaginesi, e
questi vi esercitavano quel dominio della supremazia
politica indiretta e del diretto sfruttamento economi=
co, che fu esercitato più tardi dalle repubbliche ita=
liane in varie parti del bacino del Mediterraneo.

Quando i Romani cercarono di eliminare l'elemento fenicio dal Mediterraneo, essi seguirono la stessa politica che hanno seguita modernamente tutti gli stati colonizzatori, vale a dire quella di allearsi coi so= vrani e coi popoli meno potenti di quella regioni, con= tro quelli che vi predominavano; e, fatto centro della loro ostilità Cartagine, si allearono coi Numidi del \* territorio vicino, e riuscirono a completare nella ter= ra ferma lε vittorie che avevane ottenute sul mare. Dopo la conquista di Cartagine da parte dei Romani, que sti continuarono a esplicare il loro dominio per i primi secoli collo stesso sistema che usa la Francia contemporaneamente, colla sola differenza di carattere geografico, che mentre i Ro ani facev no centro rell . tuale Tunisia dove era stata Cartagile e in Algeria me a tenevano un regno vassallo fino al secondo successore

di Gingunta, i Francesi invece hanno il dominio direta to dell'Algeria, ed esercitano la sovranità mediante protettorato sulla Tunisia. En solo nel secondo secolo dell'era cristiana che il dominio diretto romano fu esteso a tutte queste regioni. Ma quando il dominio rosmano scomparve per l'avvento del Vandali, quella popolazione rivelò di aver mantenute tutte le sue caratteristische antropologiche, linguistiche e di cultura, e si può dire, che all'infuori del persistere per un certo periodo di tempo della religione che i Romani dopo la consersione vi avevano importata, ritornò tutto come prima, come un oggetto che affonda nel mare non lascia nulla alla superficie.

Dopo il ritorno del dominio romano colla conquista bizantina di quei territorii sui Vandali, vi si cominciò ad affermare il dominio Arabo e la fede islamitica. Nel 647 d. C. la prima spedizione sotto Abdalla arrivò fine a Tunisi dall'Egitto, ma si dovè ritirare dopo una incursione più di prede che di conquista. In seguito da un'altra che piantò il dominio arabo e spazzò via ogni traccia di cultura romana, di cui non restano che ricordi meravigliosi come acquedotti, teatri, archi di trienfo, ma niente dal punto di vista della religione e della cultura.

Questi Berberi, che avevano assunto una parvenza esteriore fenicia nel periodo cartaginese, e romana nel

periodo romano, e avevano partecipato tanto alle con= tese politiche e religiose dell'epoca romana e perfi= no al dominio dell'impero, assunsero un aspetto perfett. tamente arabo e islamitico che è restato loro fino ai nestri giorni. Durante il periodo di maggior fiore del= la loro potenza, Mgli Arabi, che già si erano stabilia ti nel Marocco, si diffusero anche nella Spagna; e in= torno al bacino del Mediterraneo. Nella parte occiden= tale di questo, venne a costituire un raggio afro-euron peo di dominio islamitico che corrispondeva in importan= za al raggio continentale africano di dominio francese, che il regno, l'impero e la repubblica francese sono venuti costituendo attraverso la parte Nord-occidentale dell'Africa. In questo periodo del predominio islami= tico si ebbe la maggior fioritura di civiltà per il disposarsi della cultura greca colla cultura araba, sor sero le scuole dell'Algeria, del Marocco e le celebri scuole arabe della Spagna, e si manifestò un meraviglioso movimento commerciale e uno stabilirsi di fattorie europee e specialmente italiane e francesi lungo la sponda africana del Mediterraneo. Per effetto di convenzioni stipulate da vari stati, e specialmente da città italiane, in queste fattorie gli Europei potevano stare in un quartiere a sè, potevano decidere le loro controversie per mezzo di giudici consolari e godere di una perfetta protezione della persona e della propries tà con vantaggio dell'uno e dell'altro paese e anche con intesa e tolleranza fra le due grandi fedi che si dividevano allora il dominio del mondo conosciuto.

Ma quando venne la reazione nazionale spagnuola contro il dominio degli Arabi, e questi furono cacciati da tutta la Spagna non solo come dominatori, ma anche come abitanti, i fuorusciti che per salvare la persona se non la proprietà, e la fede se non il diritto di cittadini, riparavano in Africa, portavano la notizia di una quantità di oppressioni e soprusi dei quali i loro fratelli in Spagna erano stati vittime. E allora que= st'intesa di armonia commerciale e di ospitalità garantita dalla protezione dei diritti venne naturalmente a turbarsi. E quando gli Spagnuoli cominciarono a medita= re la conquista anche lel Nord dell'Africa come una specie di crociata per perseguitare nei loro ultimi ri= fugi i discendenti dei loro conquistatori, allora que= sti, tratti dal bisogno della difesa e dal desiderio di rappresaglie, cominciarono a non osservare più i patti di ospitalità che avevano cogli Europei, dai quali non potevano più sperare la reciprocità. E allora cominciò quella serie di depredazioni e sopratutto di pirateria, che originariamente non poteva definirsi con questo no= mr, ma solo col nome di guerra di corsa, perchè era un bisogno di guerra permanente che gli Spagnuoli avevano provocato per il loro desiderio di conquista dell'Afrik

ca settentrionale e a cui senza loro volontà si vedevan costretti gli Arabi dominatoti dell'Africa.

bareschi, che non fu una loro vocazione nazionale ma alla quale si abituarono per effetto degli episodi di guerra ai quali li traeva il bisogno della difesa e del= la rappresaglia contro le aspirazioni di conquista del loro paese che in quel periodo di tempo manifestava l'Europa Meridionale: coincidendo in quel periodo la scoperta dell'America e le imprese più lontane degli spagnuoli, questi poterono combattere tanto i Maomettami del Nord dell'Africa da irritarli e renderli nemici, non tanto da poterli assogettare

E mentre la politica saggia insegna, come dice Whatchiavelli che, il nemico si deve placare o spegnere, essi lo irritarono, ma non lo poterono spegnere perchè le loro forze si trovavano assorbite nelle imprese ames ricane.

Così cominciò quella guerra permanente degli Indi=
geni dell'Africa settentrionale contro il Commercio del=
l'Europa meridionale che ha costituito la caratteristi=
ca dei rapporti fra i corsari barbareschi e gli Europei
fino alla conquista di quella regione, da parte di que=
ti. = Quest'ostilità permanente e quasi cronica era
così insita nelle circostanze e nella necessità dei

parbareschi di difendersi dai ripetuti tentativi di consquista del loro paese, che quando una dominazione succesdeva a un'altra, essa ereditava la vocazione di lotta contro il commercio europeo con una perfetta continui=tà, come se tale continuità fosse stata quella derivan=te da un'obbligazione convenzionale che uno stato avese se stipulato con un'altro.

Così è avvenuto nel 1518, quando al dominio arabo si sostituì il dominio turco per effetto della conquista di Kaireddin Barbarossa che era grande ammiraglio della flotta ottomana. Tre anni prima il sultano Sebima aveva conquistato l'Egitto e ottenendovi l'investitura dell'altimo dei califfi vi aveva aggiunto alla dignità politica di sultano degli ottomani anche la dignità religiosa di califfo e commendatore dei credenti. Allora cominciò una dipendenza politica delle reggenze di Algeri e Tunisi dal dominio ottomano che diede ragione alla le potenze europee che domandavane soddisfazione alla Turchia per le persecuzioni che al lero commercio venisvano dai barbareschi.

E così continuò sino al 1710, quando i Pascià di
Algeri, che ricevevano la loro investitura da Costanti=
nopoli, proclamarono la loro indipendenza. - In quel
periodo di tempo si hanno nella raccolta dei trattati del.
dell'impero ottomano delle garanzie che vengono provvi=
soriamente date dal Sultano di Costantinopoli peresal=

vaguardare gli Europei dalle corse dei barbareschi, al solo scopo di far valere la sua autorità. - Queste garanzie però non erano osservate da parte dei barbareschi che avevano già proclamato la loro indipendenza dal Sultano di Costantinopoli; anzi durante il secolo XVIII e il principio del secolo XIX le scorrerie di questi pirati erano così continue e così efficaci che quasi tutti gli Stati di Zuropa si erano ridotti a pagare una specie di riscatto, un tributo annuo, per effetto del quale le navi che portavano la bandiera di quello Stato che pagava tributi erano salve dalle scorrerie; le queli nell'opinione dei pirati barbarcschi erano episodi di guerra, nella quale questi popoli si trovavano con= tro gli Stati d'Europa che li minacciavano di conquista. Le prede che si facevano erano così abbondanti che soltanto nei primi sei mesi del 1802 si hanno circa tre milioni di piastre realizzate colle sole prede portate nel porto di Algeri, sia amichevolmente dalle navi di quegli Stati che avevano trattati e che portavano l'an= nuo tributo, sia consistenti in ruberie di merci e di navi, in cattura di prigionieri a danno degli Stati che non avevano trattati e non pagavano tributi.

Appunto in quell'anno il governo Francese minaccio' di mandare una spedizione, di conquistare l'Algeria e di distruggere la città di Algeri per vendicare alcune prede che ad onta del parto e del pagamento del tribus

to, erano state fatte da questi pirati a danno dei naviganti francesi. -

Poco dopo però che il principe di Talleyrand, allora ra ministro degli esteri del primo console, aveva proclamato la guerra santa contro la reggenza di Algeria, egli stedso annunziava che per la mancanza del dominio del mare e per l'avvenuta consegna dei prigionieri, che erano in mano ai pirati, si rinunziava alla guerra. - Questo fatto servì di argomento al Parlamento ed ai giornali inglesi per prendersi beffe dell'ardire di parrole della Francia, al quale era seguita una transazione ne così umiliante.

Quantunque però in questa circostanza la Francia non potesse realizzare le sue minaccie, pure si vede chiaramente che nel principio del secolo scorso essa cominciava a pensare ad una cura radicale contro le scorN reric dei pirati barbareschi.

1885 la Francia incominció la conquista del Madagascar invocando il trattato di concessione di un piccolo porze to dell'isola fatto nel 1600 ai tempi di Luigi XIV; coz si per invocare un'azione del proprio governo contro la reggenza di Algeria, s'invocava l'antico possesso di un banco del corallo dove era stato permesso ai francez si di epigere una fattoria nel 1500.

In questo caso però si trattava di fattorie dove i Francesi potevano commerciare e stabilirsi con qualche immunità giurisdizionale, ed a questa stregua le Città italiane, e per esse il Regno d'Italia successore, am vrebbero potuto domandare il dominio di tutta l'Africa Settentrionale che era tutta sparsa di fattorie appara tenenti alle varie Repubbliche e Stati Italiani e dove la lingua Italiana era diventata la lingua Franca. Si= no al 1700; trattati, infatti, stipulati da Stati anche non italiani erano fatti in italiano a quella guisa che attualmente sono stipulati in francese. - Ad ogni modo, però, per dare una specie di parvenza di rivendicazione all'atto di conquista che la Francia meditava in quelle regioni, s'invocava la perdita del banco del corallo che si trattava di riconquistare del territorio dell'Algeria ed il riscatto del proprio commercio e della navigazio: ne dalle ruberie dei pirati barbareschi. = Dopo l'avvento della Restaurazione e durante gli ultimi anni 1. Francia doveva riparare ai danni delle guerre passate

in modo che non potè pensare alla guerra africana. -Questa coincise colla caduta dei Borboni.

31 Gennaio del 1830 il Gabinetto di Polignac annunziava la spedizione di Algeria, i cui primi suc= cessi si dovevano avere quando il Regno dei Borboni veniva sostituito da quello degli Orléans. - Mentre questa rivendicazione contro i pirati ed il riacquisto delle fattorie perdute erano le cause remote della spedizione, le cause prossime erano due: la prima, quella di cercare nel dominio coloniale un riconoscimento della gloria militare che era stata offuscata dalla cadu= ta di Napoleone e dagli anni di somnolenza e di tutela europea che la Francia aveva passato dopo la caduta di lui; la seconda quella di rispondere con una esemplare punizione all'atto che il sovrano di Algeri aveva c compiuto nel 1827 contro il console francese, il quale si era presentato ad udienza solenne, in occasione del= la festa del Bairam per fare gli auguri. -

In quell'occasione il console francese domandò che venisse rilasciata una imbarcazione che portava la bandiera della Santa Sede e che era stata predata dai Barbareschi. - Ora la Santa Sede non pagava tributi, perciò secondo il diritto pubblico dei barbareschi era legittima la preda fatta, perchè appartenena ad uno stato con cui essi non si trovavano in condizioni di pace. Inoltre il vicerè di Algeri era in conflitto

di carattere economico colla Francia perchè non gli
erano stati restituiti i 5 milioni di franchi che il
suo antecessore aveva prestato sulla fine del secolo
XVIII al governo del Direttorio. - Ora egli pretende=
va 7 milioni di franchi tra capitale ed interesse; ques
sta somma però non gli veniva data. -

Quindi nell'udienza solenne, quando il console
francese, infrangendo il protocollo diplomatico, par=
lo' del rilascio dell'imbarcazione, il vicerè di Akgeri,
che neppure era osservante del protocollo diplomatico.
gli rispose che prima di domandare quello che alla
Francia non spettava, si affrettasse di domandare alla
Francia i denari che questa doveva pagare. -

Avendo però il Condole insito per parlare di una cosa che più gli interessava e per mettere da parte una cosa che interessava il Vicerè, questi lo colpi non col ventaglio, ma con un arnese che serviva a cace ciar le mosche.

Quest'atto fu calcolato come atrocemente offensi=
vo pel carattere diplomatico e rappresentativo del con=
sole francese e si seguitò per tre anni a domandare sod=
disfazione, che però il Vicerè di Algeri non volle da=
re. =

Allora combinandosi il desiderio di prendere ques sta soddisfazione vol desiderio di porre una sede sul territorio settentrionale dell'Africa, si mandò quella Algeri. - Infatti mentre est 31 Gennaio uno dei govere ni francesi annunziava la spedizione, il 5 luglio un generale francese, a nome del governo che aveva sostie tuito quello che aveva iniziato l'impresa, stipulava la caduta di Algeri e trovavalun tesoro di 49 milioni di franchi che era in gran parte il risultato dei tributi dei vari Stati commercianti europei e delle prede fatte. =

Così incomincia la conquista dell'Algeria, della quale ora noi non vogliamo ripetere le vicende; ci basterà soltanto accennare che nel momento in cui l'Alageria fu conquistata nell'opinione hubblica fuancite e geria fu conquistata nell'opinione anche degli uomini dirigenti la Francia si riteneva di avere compiuta una impresa che dovesse spazzar via dalle sponde meridionali del Mediterraneo la pirateria e che non dovesse essere re o diventare un'impresa coloniale.

Fu soltanto per effetto della necessità di assicumare il dominio della città d'Algeri col dominio dei territori vicini coloniali, e di non lasciare avvilire la dignità della Francia per effetto delle sconfitte inmifitte al principio del 1833 dall'emiro Abd-el-Cader (che si era costituito uno Stato nella parte occidentamile del territorio Algerino), che trasse la Francia alma la conquista di tutta l'Algeria prima e poi anche dei territori meridionali, che la portarono a poco a poco

dietro al territorio del Marocco ed in contatto col possedimento del Senegal. -

Così l'Algeria, la cui conquista era cominciata come stabilimento in un punto delle coste, si è svilup-

a così da diventare un possedimento di 750.000 km 2 the superf. is con oltre cinque aflichi di abitanti. =

Il governo di Algeria ha subito una quantità di mutamenti nel corso di questi 80 anni e questi mutamenti furono in parte necessari, perchè il sistema che si deve seguire nel governare un paese nel quale si è ancora in periodo di conquista è diverso de quello che si deve seguire nel governare un paese sia pure coloniale, nel quale la conquista sia completa e la pacificazione raggiunta. -

Inoltre anche copo la conquista, l'esperimento che la Francia compiva in quelle regioni era nuovo perchè non si trattava di vera e propria occupazione coloniale, ma di conquista di un paese già abitato, governato con principi di governo analoghi a quelli europei
da una razza che non ha raggiunto nella cottrina politica e nello sviluppo di vita materiale l'altezza raga
giunta dai popoli europei, ma che ha un lungo perio-

do di grandetza e che non può paragonarsi alle razze primitive conquistate nel Nuovo Mondo. - Gli europei dunque dati dagli Stati che avevano occupato territori in Ameria ca ed in Australia non potevano servire per la Francia, in quale doteva seguire una sua esperienza e dal frutto di questa lisciarsi dirigere per scegliere una forma di governo che si adattasse all'Algeria. -

Inoltre la difficoltà di organizzare questo governo diventava maggiore per effetto dell'opera di colonimane zione. - Un territorio vasto, come già si è detto, e che, per quanto in parte non sfruttabile, potrebbe nutrire almeno 30 milioni di abitanti, non ha che meno di 5 milioni di abitanti e non ne aveva che 3 milioni quando la Francia completò la conquista. - Questo territorio poteva richiamare una notevole emigrazione duropea ed infatti questa emigrazione europea vi ha già costituito una popolazione di 230 mila Francesi di 30 mila Italiani, di circa 27 o 28 mila Europei di altra nazionalità. -

Ora la difficoltà del governo si complicava a poco a poco colla difficoltà di far coesistere questi due elementi e colla impossibilità di governare la popolazione di origine francese con gli stessi metodi di governo coi quali si può governare la popolazione indigena. - Per effetto di tutte queste difficoltà si ebbero circa 10 regimi diversi in Algeria a cominciare del 1830 e vi si arrestò definitivamente un regime misto di elementi colo=

niali e motropolitani, creato con un decreto del 1898 che cercò di combinare le garanzie più numerose da dar-si ai coloni europei con le garanzie minori ed aumenta-bili da dare agli indigeni.

## GOVERNO E SVILUPPO ECONOMICO DELL' A L G E R I A

L'organizzazione del governo dell'Algeria ha subito vari tentennamenta da parte del governo francese, sia perchè trattavasi di un esperimento nuovo, sia perchè era un esperimento nuovo che di dieci in dieci anmi si complicava per l'aumento della popolazione europea. E mentre è facile l'organitzazione del governo di una colonia esclusivamente abitata da curopei, come L'Australia, o da popolazioni indigene come l'Uganda e il Gambia britannico, invece quando convivono elementi abbastanza numerosi sia di popolazioni indigene e nuovi venuti Europei, sia di muovi venutilEuropei e al= tri elementi colonizzatori non Europei, come i Cinesi e gl'Indiani nell'Africa del Sud, allora il problema si complica, perchè il governo europeo non può mettere gli uni alla stregua degli altri e nella diffusione di questi due elementi correre il rischio di generare in uno un malcontento e uno spirito di ribellione.

Perciò Anno prova di leggerezza quelli che attribuiscomo alla incapacità colonizzatrice francese le difficoltà del problema algerino, e non considerano come que se problema presenti difficoltà che altri popoli coloni zatori non hanno trovato.

A noi mon resta il tempo di riassumere i vari mutamenti di questo regime, (Nota a questo riguardo: "Paul
Leroy Beaulieu - La colonisation chez les peuples modermes - e Walh: L'Algerie. -) solo basterà accennare come esso è costituito oggi.

Il governatore generale dell'Algeria, che dipende dal ministero dell'interno, ha, a partire da due modi= ficazioni costituzionali introdotte nel governo della Algeria nel 1888 e nel 1900 un potere assoluto su tutti i rami dell'amministrazione, i quali invece prima erano divisi e fatti dipendere da vari dicasteri del governo netropolitano. Ora invece si è raggiunta l'unità della iniziativa nell'amminisatrazione del governo, accentrando il potere supremo nelle mani del Governatore dell'Algeria, il quale, quantunque il comando delle truppe di terra e di mare dipenda ancora dal ministero; della guerra e della marina, anzichè dal ministero dell'interno, pure nel momenti critici, quando sorgesse una minaccia di peri=o colo e d'ingurrezione nel territorio, ha il diritto di comandare come capo gerarchico anche ai comandanti delle forze di terra e di mare. Inoltre egli non ha il potere esclusivamente rappresentivo e semi-diplomatico che ha per esempio il governatore generale dell'India inglese;

ma nei rapporti coi rappresentanti francesi della Tunisia, della Tripolitania e del Marocco, cha ha l'iniziativa nel senso che può corrispondere direttamente senza
passare per il tramite del governo francese. E così
non in via rappresentativa e d'iniziativa, il che del resto sarebbe superfluo data la vicinanza dell'Algeria alla madrepatria, ma in via d'informazioni, ha il potere
di agire indipendentemente dalla lentezza che procurerebbe il tramite dell'autorità centrale amministrativa francese; e quindi accentrare il governo dell'Algeria non solo in quanto di tratta di comandare e disporre, ma anche
tutto ciò che interessa le comunicazioni fra l'Algeria
coi paesi confinanti.

Accanto al governatore v'è un Consiglio del governo che è costituito di tutti i capi servizio, a cui appartente anche, prima della separazione, l'arcivescovo di Algeri. = Questo Consiglio superiore dev'essere udito dal governatore in ogni deliherazione importante, ma il Consiglio ha un voto puramente consultivo e non deliberativo e nemmeno sospensivo, sicchè il governatore deve attingere consiglio da questo collegio, e l'averio udito è una condizione della legittimità della deliberazione da lui proposta, ma dopo averlo udito, può dirigersi sotto la sua responsabilità nella materia come egli crede.

Inoltre v'è uni altro consiglio che ha in parte le attribuzioni di un senato, di una camera rappresentativa

superiore e in parte le vere attribuzioni di un Consiglio superiore nel senso del sindacato e preparazione dei progetti di legge. Questo secondo consiglio, che è anche messo accanto al governatore perche questi ne oda il parere senza alcun bisogno di attenervisi ed è composto di 31 membri elettivi e di 21 di nomina governativa, deve preparare il bilancio e i progetti di legge che possono interessare il governo algerino. - Però giova notare che siccome l'Algeria ha avuto dal 1900 la indipendenza del suo bilancio ma non l'indipendenza della sua organizzazione politica il potere finanziario in quanto si tratta del riparto imposte e riparto spese e della preparazione e approvazione del bilancio è affidato all'autorità dell'Algeria; il potere legislativo invece resta confinato al potere legislativo francese, sicchè quando il consiglio superiore dell'Algeria prepara il bilancio o prepara un progetto di legge, prepara il bilancio per= chè sia presentato poi alla camera deliberativa algerina, e prepara gli elementi del progetto di legge perchè questo, come un desiderato dell'Algeria, sia, cel mezzo del governatore, fatto presente al governo framsese che poi sotto la sua responsabilità lo presenta o non le presenta al potere legislativo francese che ha sole la facoltà di legiferare per l'Algeria.

A ogni modo è un progresso abbastanza notevole quello di avere ottenute, in certi limiti l'autonomia del proprio bilancio. Il bilancio preparato sotto la responsabilità del governo dal capo del disastero delle finanze
algerine, viene ora presentato alle Delegazioni algerine
che sono un istituto semiparlamentare creato sulla fine
del secolo XIXº, che ha dato abbastanza buona prova tanto da essere initato in Tunisia.

Le Polegazioni algerine sone tre, che si uniscono e deliberano parallelamente, e solo quando si tratta di approvere definitivamente il bilancio, in una sola assembles. Una delegazione è nominata da tutti i Francesi Atabiliti come oploni nell'Algeria ed è costituita di 24 Pappresentanti, un'altra è nominata da tutti i Francesi che sone contribuenti nell'Algeria, ma che non vi sono stabiliti definitivamente come coloni, ed è pure di 14 membri. La terza costituita di 21 membri, è nominata in parte e in parte scelta dal governo fra gli indigeni. " nominata a suffragio ristretto degli indigeni musulmani abitandi mel territorio civile dell'Algeria per poco meno della metà; per poco meno della metà è nominato dal governatore dei territori militari non ancora organizzati civilmente dall'Algeria fra gli indigeni macmet. tani; per la differenza fra queste due frazioni è il tutto del 21, cioè 6 membri, è nominata dai Kabili per delegazione dei loro capi.

Il bilancie deve essere presentate alle tre delegazioni che lo discutono e le apprevane, eppure admen le apprevano, si mettone a repentaglio di vederle apprevate a titolo di esercizio provvisorio per decreto del governatore. I voti delle Delegazioni algerine cin materia
di bilancio non sono assolutamente obbligatori per il
governe; ma, com'è avvenuto sempre in tutte le istituzioni rappresentative, coll'esercizio di queste quistioni acquistano un'autorità sempre maggiore che equivale a
poco a poco all'autorità delle nestre camere in materia
finanziaria.

Data quest'autonomia di bilancio dell'Algeria, per facilitare le sviluppo delle sue risorse economiche e specialmente della sua viabilità, fu riconosciuta del parlamento francese lall'Algeria personalità giuridica propria per metterle in grado di contrarre prestiti, con garanzia o senza del governo francese. E subito dopo la apprevazione di questa legge fu contratto un prestito di 50 milioni, e peco dopo uno di 175 milioni, tutti pei lavort pubblici e per la costruzione di ferrovie. Recentemente il governatore generale Johnard Ciceva che in grazia di queste misure, che hanno introdotto una perte per quanto modesta di autonomia estensibile agli indigeni e che danno la personalità giuridica all'Algeria, questa ha petute fare in pece più di 10 anni unapregresso maggiere che nen avesse fatto nel 50 anni antesedenti. Infatta il commercio totale dell'Algeria è satito a più At 800 milioni di franchi annui, di cui i colla Francia e la preduzione dell'Algeria, tanto in materia agricola

che industriale, si è andato sviluppando in mode molto notevole. E' noto cle l'Algeria è uno dei paesi notevorili ormai per la produzione del Grano; inoltre essa ha già cominciato a venire in soccorso negli anni di scarsità all'industria enclogica francese per la produzione ne del vino; e la stessa produzione dell'olio, che è antichissima nell'ilgeria, è stata spinta dalla cultura più razionale francese e da mezzi più perfezionati, sicchè anche nell'industria oleifera l'Algeria occupa ormai un ottipo posto.

Ma dove si è sviluppato più recentemente il valore economico dell'Algeria è state quel che si riferisce alla ricchezza mineraria: ferro, zinco e specialmente fosfati che sono stati sviluppati molte più in Algeria e Tunisia che altri giacimenti minerari. Solo che per lo sviluppo di queste ricchezze del sottosuolo, e specialmente per lo sviluppo della grande ricchezza che vi fu scoperta in materiale di ferro, sono necessari grandi capitali, e i capitali per avventurarsi desidentano alcune garanzie ed alcuni privilegi. Ed è avevenuto recentemente che essendosi proposto il geverno algerino di sfruttare un grande giacimento di ferro situato nel giro di 200 km. a sud del confine tunisimo, la cui produzione si calcola debba essere in media

in un tempo breve di 30 milieni di tonellate, ha devuto aiutare la costituzione di un sindacato che sta nominando un comitato di studi per esaminare più da vicino il giacimento e fare degli assaggi di lavorazione. Questo comitato d'assaggio si era impegnato a trasformarsi dopo in società anonima di nazionalità francese con governo amministrativo affidato in assoluta maggioranza e rappresentanti francesi. Ma siccome c'era di mezzo la Ditta Krupp e altre ditte straniere, si sellevò in fondo la suscettibilità dello chauvinisme; e in parte sorsero delle opposizioni da parte di cose che hanno contratti a lunga scadenza cella Spagna per l'importazione del ferro spagnuolo, e che avrebbero sofferto la concorrenza di questo più a buon mercato ferro algerino. Perciò furono sollevate tante difficoltà che dopo quattro anni non si era ancera ottenuta l'autorizzazione della società, e il governatore manard so ne lagnava amaramente in un ultimo suo discorso, invocando per lo sviluppo economico e la viabilità dell'Algeria quell'autonomia che essa ha già conseguito per il suo bilancio.

E tanto più sarebbe importante questo sviluppo delle ricchezze del sobtosuolo in quanto si potrà sviluppare il valore economico dell'Algeria e le riscrse della
sua popolazione nel territorio più meridionale che è meno accessibile alla cultura europea e per varie ragioni
meno sviluppabile coll'agricoltura. - Infatti guardan-

do le ultime statistiche, si vede che più dei 4/5 di questa produzione si hanno nel territorio settentrionale dell'Algeria, e una parte quasi trascurabile in luoghi che si potrebbero dire casi sparse nel vastissimo terri= torio e nelle regioni più meridionali. - E sono appun= to queste regioni, che sono le più favorite per le ric= chezze del settosuolo, quando potessero essere sviluppa= te porterebbero una certa somma di risors: economiche alle popolazioni meno favorite dal punto di vista agricolo. E siccome questi centri di ricchezza stabiliti nell'interno renderebbero remunerative quelle strade che ora non lo sono, così si potrebbero spingere le linee ferroviarie in vari punti molto lontani dalla costa, e la valiabilità di tutta l'Algeria e l'accessibilità al= le influenze civilizzatrici anche delle popolazioni che sono all'interno sarebbe di tanto facilitata.

Ma hanno affermato ripetutamente che la diffusione della civiltà europea in Algeria trova un grande ostaco=
le nella teocrazia islamitica e nella dottrina dell'I=
glam. - Io credo che questa opinione così recisa si deb=
ba relegare nel vastissimo campo di quei luoghi comuni
che melte volte s'infiltrano nei ragionamenti di storia
e troppo spesso in quelli di politica contemporanea.
Tutto le religioni, quando si trovano in mezzo a un po=
polo cho non abbia altra cultura intellettuale che quel=
la che viene dalla religione, si trasformano in teocra=

zie, e allora il ministro della religione, che lega e scioglie per quel che si riferisce ai rapporti colla via ta futura, guida Gl'indigeni anche nella vita terrena ed arriva anche a diventare quello che guarisce tutte. le malattie.

Questo fenomeno di onnipotenza dei ministri del culto e di costituzione di una teocrazia, che è costante per opera di tutte le religioni in mezzo a popolazioN ni non progredite intellettualmente ed economicamente, nen si verifica più quando il popolo è progredito, in= fatti l'elemento islamitico nell'India inglese è uno degli elementi più progressivi senza rinungiare all'osservarna della sua religiope, nella quale in fondo non c'è che la credenza che Dio è uno solo e Maometto è il suo profeta e tutte le altre non sono che fioriture della teocrazia, comuni a tante altre religioni, che non ne formano una parte essenziale e che hanno la possibilità di essere abbandonate in progresso di tempo. - L'Inghil= terra collo sviluppo del suo governo, della caviltà e delle risorse economiche nell'India inglese à date ad altri popoli anche questa lezione obbiettiva di far vedere 60 milioni di Islamiti indiani che nella parte più eletta ed intellettiva non partecipano di alcuno di quei difetti e pregiudizi e di quelle quistioni pregiu= diziali contro la civiltà orcidentale che sono imputa= te come fatalità agli Islamiti per effetto della loro

religione da molti osservatori superficiali e da molti che hanno il solo interesse spirituale altissimo ma unilaterale di diffondere un'altra religione in mezzo a queste popolazioni islamitiche. -

Quindi nessuno ostacolo deriva in Algeria alla diffusione della civiltà europea da parte della religione
che vi domina e nessuna refrattarietà esiste in queste
popolazioni a subire l'influenza di viviltà divense da
quella da cui sinora hanne ricevuto l'impronta, ed a ricevere altre influenze religiose. - Infatti la storia
stessa dell'Algeria prova che la sua popolazione è facilissima a ricevere impronte varie per effetto di varietà di circostanze e d'influenze.

La popolazione Algerina è di circa 5 milioni di abitanti: 434 mila sone Europei. Quando si tolga dagli altri un terzo circa di arabi che sono pure mescolati coll'elemento indigeno che vi avevano trovato al momento della conquista, il fondo della popolazione è di Berberi, che vi costituivano la popolazione stessa prima che vi approdasse la colonizzazione fenicia e la civiltà romana.

Ora queste popolazioni berbere, che hannoa assuna to l'impronta di due diversi paganesimi e che sono poi stabe per qualche secole cristiane ed impregnate di civila tà latina hanno assorbito tanto questa piviltà latina che fra i Cabili più lontani dalla costa una quantità di nomi del lore linguaggio sono nomi latini trasformati.

Così per indicare il mese di gennaio, per nominare la quercia e per una infinità di nomi di uso comune, adoperano parole che sono restate lore come fondo di civiltà latina.

Queste popolazioni hanno asserbite poi anche la ci. viltà araba così da prendere l'alfabete arabo e la lingua araba come lingua letteraria. - Nel tempo stesso hanne censervato le loro consuetudini giuridiche diverse da quelle islamitimhe che sono applicate loro dai magi= strati lecali e dai ministri della religione, e delle quali mell'amministrazione della giustizia tiene conto la magistratura francese. - Ora è certo che queste popolazioni che, pur essendo diventate devote della religione islamitica, hanno potuto conservare consuetudini giu. ridiche che derivavano lore in parte dalla civiltà romana ed in parte dalla più antica civiltà fenicia, senza . abbandonarle in favore del diritto relligioso islamitico, sone un'altra dimostrazione che una popolazione può essere ed è esservate della religione mussulmana senza ri= pugnare a elementi di vita giuridica diversi da quelli. che si sono sviluppati ŝulla base di questa religione.

Ineltre la popolazione perbera ha una tradizione ed un'organizzazione essenzialmente democratica: tutto si fa nei loro villaggi per voto di assemblea. - Il sentimento della collettività è così profondomente sei

tito che perfino un villaggio non respinge la responsabilità per i debiti e per la riparazione dei danni fatti da uno appartenente al villaggio.

Questi sono tutti elementi di amministrazione comunale o di vita collettiva che sono gli antipodi di quel regime teceratico, che per la conoscenza dell'impere turco nel periode del suo massimo decadimento è pas= sate in Europa come una conseguenza inevitabile del predominio della religione islamitica. - Ed infatti i progressi fatti dalla popolazione mussulmana sotto il governo francese, la facilità di adattarsi w di assimilarsi alle censuetudini della disciplina militare e della vita civile, le zelo col quale le parté più elevata di quella popolazione segueno le scuole francesi e si impregnamo di civiltà francese, dimostrano come quelle popolazioni, pur senza velere abbandonare quella fede religiosa e quelle altre abitudini sociali, che si addicono meglio al loro genio nazionale e che molto len. tamente si possono abbandonare, sono mon selo suscettim bili, ma anche dispost & ad asserbire ed ad assimilare n gran parte cio che è di più utile negli elementi di siviltà europea. -

Basta l'osservazione di un fenemeno, che si cone nette colla vita economica, per persuadersi di quanto ciò sia vero. - In una delle ultime relazioni del go-

futuro della popolazione algerina dall'aumento di floridezza e dall'aumento quasi in progressione geometrica del risparmio. \_ I depositi nelle 6asse di Risparmio au= mentano in medo confertante da parte della popolazione maomettana e durante gli ultimi anni l'acquisto dei terreni, messi in vendita per la coltivazione e le svilupp po della sultura intensiva dal governo francese, Venne fatto, in proporzione di quello che avveniva prima, con numero maggiore di acquirenti maomettani in confronto degli acquirenti europei, tanto che aleggi fra gli euro= pei, che prima disprezzavano questi Islamiti come viven= ti in altro mendo, come non suscettibili di sviluppare le ricchezze del suelo per effetto del lavoro e del risparmio, e come fatalisti che attingevano alla propria religione la persuasione di un obbligo di non ribellarsi si mali che manda la Provvidenza è di non cercare i beni che la Provvidenza non manda belli e fatti, ora gli Europei cominciano ad allarmarsi di un pericolo arabo, cieè di vedere troppo forte la concorrenza di questi arabi mello sviluppo del suelo. -

Ora nella popolazione cosidetta araba, della quale una parte notevolissima è costituita da elementi berben ri appena arabizzati non solo dal punto di vista della disciplina militare, ma anche della cultura acquistata nelle scuele e della facilità ad entrare in impieghi dello Stato, si è venuta acquistando una tinta di ci-

viltà europea, ed anche lo sviluppo della vita economia
ca; sicchè è venuto formando nel seno della popolazio=
ne araba quella borghesia, per quanto ancera nelle sta=
to di nucleo, che è stata lievito di progresso, di li=
bertà in ogni paese perchè attinge al popolo una energia
notevole di operosità mentre è più vicina alle classi
più elevate ed intelligenti al cui fastigio aspira di
elevarsi per passare al governo del paese. - Da questo,
punto di vista si può ritenere che lo sviluppo della
borgesia algerina presenta lentamente un pericolo per
la persistenza del governo e dell' amministrazione
francese. -

Infatti oggidi il territorio dell'Algeria è diviso
in tre dipartimenti. - In questi dipartimenti, che sono
equivalenti ai dipartimenti francesi, vengono mandati 3
senatori e 6 deputati del Parlamento, cioè un Senatore
e due Deputati per dipartimento.

Ma nell'elezione di questi senatori e deputati che

debbeno formar perte del potere legislativo della me=

trepoli partecipano tutti i cittadini francesi dime=

ranti in Algeria, mentre invece gli indigeni algerini,

qualdaque sia il loro grado di cultura e di ricchezza,

non possono partecipare a questo voto se ron sono natu=

ralizzati cittadini francesi e demiciliati in Algeria

per 12 anni.

Ci troviamo dunque di fronte ad una popolazione in-

digena che anche nel suo strato più elevato partecipa come minoranza alle proposte ed alle approvazioni del bimi lancio locale dell'Algeria, perchè il bilancio deve esmore approvato da tre delegazioni, delle quali 24 rappresentanti costituiscono la prima dei francesi, 24 rappresentanti costituiscono la seconda dei contribuenti francesi non stabiliti come coloni, e 21 rappresentanti costituiscono la terza cioè degli indigeni, che quando si trovano nell'assemblea plebaria formano meno di 1/3 di tutte le delegazioni.

Ora questi rappresentanti della gran maggioranza della popolazione algerina che si trovano in minoranza in quanto si riferisce al bilancio della regione in confronto ai rappresentanti dei poco più di 200 mila francesi stabiliti nel territorio dell'Algeria, di fronte a quello che si riferisce al potere legislative, fuori dell'approvazione del bilancio anche per quello che riguarda l'Algeria, bon hanno alcun voto ed alcun rappre= sentante nel Parlamento francese. \_ Dunque essi riceve= no da una legislatura straniera, a costituire la quale partecipano soltanto i Francesi stabiliti in Algeria, le leggi che debbono governare il loro paese ed anche relativamente all'autonòmia, che si potrebbe piuttosto chiamare un decentramento finanziario dell'Algeria, non partecipano che come minoranza all'approvazione del bi= lancio ed alle proposte di modificazione del bilancio

stesso, senza avere alcun potere di iniziativa, dovendo=
si limitare soltanto a discutere ed a proporre le modifi=
cazioni sulle proposte finanziarie che vengono avanza=
te dal governatore in Consiglio.

differenziale la popolazione mussulmana dell'Algeria, fino a che non sia costituita una classe media abbastanza colta e ricca, possa essere soddisfatta dalla sua recente e parziale partecipazione alla confezione del billancia algerino; ma è naturale che col procedere del tempo tuttociò devoa sembrare insufficiente tanto più di frente alla dottrina democratica, specialmente relatiza va. aindiritti del contribuente che s'insegna agli alzerini nelle scuole di diritto.

Incitre quest'autonoma alla quale direttamente od indirettamente partecipano si riferisce ai territori ci= vili dei tre dipartimenti francesi. - Ma accanto, a que= sti ogni dipartimento ha il suo territorio militare, territorio assogettato alla Francia in periodo posterio= re a quello in cui furono assogettate le regioni della costa. In tali territori la popolazione indigena costi= tuisce quasi la totalità della popolazione. - In questi territori esistono bensi le autonomie comunali sopratut= to in quanto si riferisce alle regioni dei Cabili, ma per quello che si riferisce all'ordinamento amministra= tivo ed alla rappresentanza nella delegazione finanzia=

ría non esiste alcuna autonomia nemmeno parziale, perchè i delegati musulmani di questi territori non sono eletti dai loro connazionali nemmeno a suffragio ristretto, ma sono scelti, come già abbiamo notato, dai governatori lozcali e dal governatore generale, il quale quando li no= mina, li delega come di nomina governativa per rappresentare nella delegazione gli interessi della loro regio= ne. -

Ora da questo punto di vista si può ritenere che la questione indigena nell'Algeria abbia appena cominciato ad affacciarsi e che essa racchiuda in se stessa la magegiore delle difficoltà per l'avvenire in quanto che, o gli indigeni non sono spinti nel cammino della civiltà europea dal punto di vista della cultura intellettuale e dele lo sviluppo delle risorse esonomiche, ed allora l'Algeria continuerenbe ad essere un possedimento poco utile per la madre patria; o avviene tutto l'opposto, ed ellora per la matropoli, al quale sono vicini dal pune to di vista della civiltà, pretenderanno di avere una maggiore rappresentanza nel governo del loro paese.

## LA TUNISIA SOTTO IL REGIME DEL PROTETTORATO FRANCESE

Quello studio che vien fatto dagli stati, per di= mostrare l'antichità dei loro diritti su un territorio che aspirano ad acquistare e che abbianco notato anche a proposito dell'Algeria, si ripete nei riguardi della Junisia. Gli serittori di cose coloniali francesi, co= me il Leroy - Beaulieu e Alfredo Ramban citano una quantità di trattati stipulati tra la Francia e la Reg. genza di Tunisi, dai quali, citati isolatamente, appari see the fino dal 1500, anzi fino dal 1571, quando il re San Luigi, imprendendo una crociata, conquistava di passaggio per breve tempo Tunisi e lasciava la vita su quella spiaggia, la Francia avesse esercitato a riprese un diritto di alta sovranità, di controllo sulle cose della Tunisia . Ma questi trattati corrispondono ad al= tri che venivano stipulati da altri stati colla Reggen. za di Tunisi, e si potrebbe citare quella spedizione ve= neta del 1681 per frenare la pirateria sotto Angelo Emo, che fu une degli ultimi atti di forza che si siano avu= ti dalla nepubblica veneta. Di fronte a questi atti di autorità francese stanno quelli legli Stati Uniti nel 1302 e dell'Inghilterra, quando lord Exmouth si presen= tava con una squadra davanti a Tunisi e agiva in nome di tutta l'Europa per intimare alla Reggenza di desistere dalla pratica della schiavitù bianca e della pi=

Sicchè questi trattati colla Francis, e in partico=
lar mode quello stipulato alla Morsa nel 1830, che fu
uno degli ultimi in nome di Carlo Xº, non sono che uno
dei lati dei rapporti internazionali della Tunisia, la
quale era anzi tanto sotto l'influenza della cultura
italiana per i rapporti più frequenti che aveva con Venezia e la Sicilia, travano nella grande raccolta del
Martens fino al 1700 sono redatti in lingua italiana,
che oltre a essere la lingua francama, era anche la
lingua diplomatita, come la lingua inglese per gli stati al di là dello stretto di Bad-elMandeb.

L'autorità della Francia in Tunisi cominciò solo nel 1830, quando, diventando un vicino potente la Regegenza di Tunisi, la coscienza politica francese cominciò a esercitare un'aspirazione, e la Reggenza cominciò a sentire di non poter più esercitare l'indipendenza della sua politica esteva di fronte a un vicino che poteva aggredirla per via di terra, perchè il territorio colloniale dell'Algeria circuisce a sud il territorio della Reggenza.

Allora comincio una specie di rivalità diplomatica fra l'Inghilterra e la Francia per far valere la propria influenza nella Reggenza di Tunisi, rivalità diplomatica a alla quale partecipò come terzo anche l'Italia dopo

la formazione del nuovo regno. Un accordo fra le tre potenze si ebbe nel 1860, quando per l'amministrazione
pazza delle finanze della Reggenza, questo, a garanzia
dei creditori stranieri, veniva posta sotto una commissione di controllo. Allora si creè, fra il 1860 e il 1871,
un controllo anglo-franco-italiano sulle finanze della
Reggenza; poi ritiratosi l'Inghilterra, restò solo il
controllo franco-italiano, il quale si trasformò nel
1881 in un controllo assoluto francese, che da finanziavio si trasformò in politico e tradcese perfino all'assunsione di una parte della sovranità.

prima col trattato del Bardo o di Kassar-Said del 1881, che fu imposto dalla spedizione militare francese al bey Mohammed e si limitò a proclamare il protettorato francese sulla Tunisia, che restava uno stato perfettamente autonomo nei rapporti interni, ed era selo obbligato, come avviene nella forma che si potrebbe dire ortodossa del protettorato, ad abbandonare alla Francia la gestione dei rapporti esteriori. La Francia assumeva col monistero degli esteri la rappresentanza estera della Tunisia, il bey di Tunisi continuato a a esercitare non più il diritto di legazione attivo, ma passivo, nel senso che potevano continuare a essere accreditati agenti diplomatici presso di lui.

Ma questa condizione di cose, che corrisponde a

un vero e proprio protettorato sulla Tunisia, venne a mutarsi col trattato di Mazza nell'83. Con questo trattato la lista civile del bey veniva aumentata da 960000 franchi a un milione e mezzo e in proporzioni quella dei principi della sua casa. In compenso egli rinunciava a una parte della sua sovranità interna, nel senso che la Francia acquistava il diritto di porre il veto a qualun= que atto governativo o legislativo del bey di Tunisi, che la rappresentanza francese avesse ritenuto in contrasto col bene pubblico della Reggenza.

Così questo protettorato, che era durato in forma pura due anni, si tramutò in vassallaggio, che conser= vò il nome e in parte le caratteristiche di protettora= to, perchè la Tunisia è sottoposta, anzichè al ministe= po delle colonie a quello degli esteri, e perchè col tra= mite del residente francese conserva una certa autono= mia di stato. Ma partecipa dello stato vassallo, pera che nell'esercizio della sovranità interna il bey di Tunisi è sottoposto in modo notevole alla supremazia fran= cese.

Questa sovranità francese si può considerare dal punto di vista del governo, dell'amministrazione e del potere giudiziario

Per quanto si riferisce al governo, la sovranità è rappresentata e costituita dal residente francese che ha a in tempo le funzioni di agente diplomatico francese presso il bey di Tunisi e di rappresentan= te della potenza superiore sulla inferiore.

Il rappresentante francese mentre è agente diploma= tico presso il bey di Tunisi, è capo del ministero degli affari esteri del bey e anche presidente del Consiglio dei ministri della Reggenza, e cumula in se, per effetto dei due trattati in sè sostanzialmente diversi del 1881 e del 1883, le funzioni diplomatiche e governative, le funzioni che corrispondono al protettorato e le funzio= al che corrispondono alla surgnità anche interna che la Repubblica francese esercita in Tunisia. Oltre a questo elemento preponderante francese nel governo centrale del= la Tanisia, si hanno due mihistri indigeni che sono il ministro dell'interno e il ministro della giustizia. Tutti gli altri capi di servizio sono francesi dipenden= ti dal residente, i quali hanno le funzioni del ministro dell'agricoltura, dei lavori pubblici, ecc, e formano parte del consiglio dei ministri, il quale dunque conser va la figura giuridica di consiglio dei ministri della Tunisia, ma e nel tempo stesso un consiglio del proteta torato, nel quale l'elemento francese prevale per numero e autorità sull'elemento indigeno.

Forma inoltre parté del Consiglio dei ministri della Tunisia un segretario generale che è tolto dal

corpo diplomatico francese e che ha la sorveg lanza sul= l'arministrazione locale della Tunisia. La stessa autori= tà che ha il residente francese presso il sovrano e il governo centrale, ha il segretario generale francese presso i governi locali. Questi governi locali sono costituiti de altrettanti distretti e comuni, a capo dei qua= li stanno i caicchi per i distretti e gli sceicchi per i comuni. I caicchi avrebbero l'autorità dei nostri prefet= ti e gli sceicchi dei nostri sindaci. Ora su 28 distret= ti in cui è divisa la Tunisia sono 13 controllori fran= cesi che dipendono dal segretario generale che hanno una autorità molto più estesa nel contenuto, ma analoga nel= le caratteristiche a quella che è esercitata dalle no= stre Giunte papietucia amministrative Essi esercitano inoltre un diritto di veto su tutte quelle misure locad li che credono esiziali pel benessere del distretto e dei comuni, e che corrisponde al diritto di veto che il residente può sollevare a nome della Francia contro quel= le misure legislative o emanate in forma di decreto per l'autorità centrale.

Per quel che si riferisce all'autorità giusiziaria, i Francesi sono retti da tribunali francesi che sono la trasformazione degli antichi tribunali dei consolati, gli indigeni dai loro tribunali nazionali. Ma i tribunali francesi dal 1831 hanno, per effetto dell'abolizione della giurisdizione consolare, concentrato in se la

giurisdizione anche su tutti gli altri stranieri e sui Tunisini naturalizzati francesi. E per effetto di de= creto successivo del bey, in materia mista contenziosa fra Tunisi e Francesi e in materie relative alla proprie= tà fondiaria, specialmente per i fondi che sono dedica= ti alla colonizzazione, hanno allargata sempre la giuri= sdizione anche in confronto degl'indigeni.

Sicche si ha la coesistenza di due magistrature, che originariamente erano competenti la prima per gli Europei, la seconda per gl'indigeni; ma si ha una spezie di esosmosi continua per effetto di cui lentamente una parte delle competenze giuridiche indigene passa ai giudici francesi, avviandosi a quel risultato molto probabile che saranno lasciate ai giudici indigeni sozio quelle cose che si riferiscono ai rapporti famigliari e personali degli indigeni in nessuna parte commisti con rapporti europei.

A questa condizione di cose ha aderite molto più tardi degli altri paesi l'Italia, la quale, com'è noto, aveva aspirazioni abbastanza fondate su tradizioni di influenza esercitata prima e abbastanza giustificate da ragioni storiche e geografiche. Il "delenda Karthago, di Catone corrispondeva all'intuito di una di quelle forme di geografia politica riassunte così bene dal Ratze nella sua "Politische Geographie" che fa dipen= dere lo sviluppo di un paese dalle sue condizioni

geografiche. La Tunisia che si protende verso la Sici= lia e pare nella sua parte settentrionale quasi la con= tinuazione del suolo italico, era la più adatta per la colonizzazione italiana. Inoltre dal punto di vista mili= tare e del dominio del mare nessuno che possieda la Sia cilia e l'Italia mezidionale è sicuro se un'altra poten= za pessiede le sponde opposte. I Romani stessi non si tennero sicuri del dominio del Mediterraneo se non debellata Cartagine. Perciò l'Italia ha aspirato lungamen. te alla Tunisia, e nel 1872 avrebbe potuto impossossar= sene con facilità, perchè il console generale italiano Luigi Pinna ebbe un dissidio per una quistione relativa alla posizione dei sudditi italiani; e non potendosi risolvere questo dissidio, aveva abbassato la bandiera einterretto le relazioni diplomatiche. Allora non sarebbe stata possibile un'opposizione da parte della Francia perchè erano appena usciti i Tedeschi dal territorio francese ed essa aveva appena finito di pagare l'inden= inità di guerra. Ma allora in Italia diversamente pensavano 1 governanti e quell'occasione fu lasciata sfuggire. Poi nel congresso di Berlino i rappresentanti italiani andarono e i opinione pubblica li accompagno, con preoccupazioni unilaterali di taluni scopi politia ci da conseguirsi vicino al nostro confine, son un principio di diritto di nazionalità che avrebbe ripugnato a qualunque impresa coloniale e che non faceva compren=

dere che la Tunisia che altrimenti sarebbe stata dominata dai Francesi e che con una popolazione in gran parte
berbera era stata dominata da Arabi, Spagnuoli e Turchi
non sarebbe stata/fortunata se fosse stata dominata da=
gli italiani. E allora mentre veniva assicurato alla
Francia il non intervento delle altre potenze, l'Italia
non se ne occupava, e cercò più tardi di sviluppare la
sua influenza non in quella forma tacita economica e mi=
litare che addice a una potenza/ma in una forma rumoro=
sa e parolaia.

Fu così che la Francia, provocata da alcuni artico=
li che si stampavano in un giornaletto di Cagliari inti=
tolato il Mostakel e che era destinato ad affermare la
nostra influenza in Tunisia, si stancò, e fiancheggiato
dal consenso delle altre potenze, oppose a quest'inva=
sione di carta un'invasione di soldati che sotto Bardo
imposero al bey di Tunisi di firmare quel trattato: che
misè il suo stato sotto il protettorato della Francia
L'Italia non aveva allora preparazione militare e diplomatica per opporsi e si limito a distruggere le insegne
di alcuni alberghi e negozi scritte in francese.

L'Italia ha continuato anche dopo anni nella politica ca tutt'altro che opportuna che aveva iniziata prima. Il contenuto della politica estera dev'essere assolutamente ed esclusivamente positivo. I rimpianti del passato nel qualo anno si son colta la recasioni opportuna devocamente.

re la miato ai poeti; i pregnnunci di un'avvenire lontano e non accessibile nel termine di una generazione deveno
essere lasciati ai profeti e in parte ai sociologni.

Ma l'uomo politico deve preoccuparsi di ciò che il paese
può desiderare e o'tenere e mettere a frutto nel termine di una generazione: ciò che non può essere realizzato
nel termine di una generazione, appartiene al dominio
della storia e non della politico.

paese sino ad ora non ha capito, per cui indugiandoci nei desideri non corrisposti da una preparazione di forze prima che altri ci portasse via un successo, ed indugiana doci poi nei rimpianti e nei dispetti dopo che questo successo avevamo perduto, abbiamo costellato i territori che ci circondavano di un'infinità di irredentismi che non ci mettono in condizioni di potere sviluppare la nostra influenza.

Desupata la Tunisia dalla Francia, che è forte abibastanza per poterla conservare, non era più il caso di non riconoscere questo stato di cose e di chiuderci come i vari principi spodestati italiani, in protesto che erano impotenti e che alla lunga diventavano ridicole; piuttosto era il caso di chiudere questa partita, che si era saldata in passivo per noi e che si doveva cere car di trance dai rapporti economici con questo, diventato ormai possedimento francese quei risultati che non

si potevano più trarre da un dominio o da un protettorato su di esso.

Per persuaderei di questa verità e necessità sono occorsi più di 15 anni. - La Francia occupava la Tuni= sia nel 1881 e nel 1884 veniva stipulato un trattato tra l'Italia e la Francia per la Tunisia per il quale l'Italia aderiva non ad abolire la sua giurisdizione con= solare nel territorio tunisino, ma soltanto a sospender= la, e del resto teneva fermo a tutti i privilegi del Trattato di commercio italo-tunisino del 1868, per effet= to del quale l'Italia aveva, oltre che il privilegio del= l'extraterritorialità per i proprii sudditi e della giu= risdizione per i proprii consoli, altri privilegi note= voli circa le scuole e le opere pie. - In questo modo l'Italia poteva sviluppare le une e le altre come se es= se si trevassero nel territorio italiano. Su questo pun= to l'Italia non volle decampare e così non modified il suo trattato relativo alla Tunisia che sul punto della sospensione della giurisdizione consolare italiana, che la Francia non avrebbe tollerato in territorio che diventeva suo. -

Questo trattato però del 1863 tra l'Italia e la Tunisia veniva a scadere nel 1896 ed allora fu necessario,
per evitare una condizione di cose regolata in via legislativa nel territorio tunisino e molto più dannosa per
noi, di venire alla stipulazione di un trattato di comm

mercio con la Francia per la Tunisia, tanto più che l'essempio era dato mediante negoziati aviati da altre potense per lo stesso scopo, i quali condussero alla stipulas zione di trattati.

stria dell'Aprile del 1896 e quello tra l'Inghilterra e la Francia per la Tunisia dell'Aprile del 1897...

Quest'ultimo trattato aveva un'importanza molto maggiore perchè mentre il trattato nostro del 1868 scadeva nel 1896, quello dell'Inghilterra era perpetuo, quindi se l'Inghilterra di induceva di fronte a questa muova condizione di cose a rinunziare ad una serie di privilegi, che potevano da essa essere invocati nel territorio della Tunisia a perpetuità, a più forte ragione era exvidente che la Francia doveva injedire alla Tunisia di continuare nei privilegi che noi avevamo... Così si venne al trattato nostro per iniziativa del Marchese Visscontis Vende della Tunistro degli esteri e del Conte Torenielli, che era allora ambasciatore a Parigi...

sdizione consolare italiana sottoponendo (li italiani nella reggenza della Tunisia ai magistrati francesi, e conserva tutti i vari diritti di pareggiamento degli Italiani cogli indigeni in Tunisia per quello che si riferisce alla navigatione di cabotaggio e alla pessa, per la quale anzi i diritti sono stati rinnovati molto vantaggiosamente per noi, perchè è dette esplicitamente

"senza reciprocità dei Tunisini in Italia - Poi fu sta=
bilito che le tariffe sieno quelle della nazione più favo=
rita, venendo in questo modo a crearsi una condizione di
cose abbastanza favorevole in confronto di quello che
sarebbe derivato da leggi di rappresaglia imposte dalla
Francia alla Tunisia contro di noi. -

Per quello che si riferisce alle scuole ed alle

opere pie l'Italia ha dovuto rinúnziare alla assoluta li=
bertà e si e fatta una demarcazione di tempo per cui a

tutte le opere ple e le scuole esistenti alla stipulazio=
ne del trattato è conservata l'antica autonomia, per ef=
fetto della quale queste scuo e ed opere pie sono sotto=
poste alla sorveglianza ed al controllo dell'autorità

scolastica italiana. - Invece per tutte quelle da fondar=
si successivemente si dovrà applicare la legge territo=
riale - Così si è posto term ne ad un conflitto che do=
veva essere finito per le rag cni che abbiano già ricor=
date, prima per l'opportunità ar convergere gli sco=
pi della politica alle circos del momento nel quale
si vive, e poi perchè la popolazione italiana della Tuni=
s'a aveva raggiunto una grand, importanza.

La Tunisia, che ha 167 m. : di superficie, ha una popolazione di 1 milione ed 800 mila abitanti. - Di questa popolazione circa 100 mila sono Italiani, i quali

sono aumentati precisamente dopo che il protettorato francese si è s'abilito in Tunisia. - Nel 1881 vi erano 300 francesi e 11 mila Italiani, ora vi sono 32 mila - ncesi e 100 mila Italiani. -

dal Lot, nel Peuplement italien en Tunisie e nel rapporto del console Carletti varia alquanto perchè il numero calacolato dal Carletti è di 10 mila persone in più. - Si crede però che il Carletti abbia ragione perchè non a tutti i residenti europei in Tunisia è dato di sottrarsi alla registrazione ed alla verifica da parte della pubablica autorità ed il corsole Carletti prindi è in grado di estendere il calcolo oltre alle statistiche ufficiali date dall'autorità locale o dall'altra autorità del protettorato.))

Questi Ilaliani della Tunisia hanno importanza notevole prima di tutto sel loro numero perche costituisco=
no la colonia più forte straniera: infatti di fronte a
100 mila Italiani si hanno 32 mila Francesi, 10 mila Mal=
tesi, alcune miglini: di Spagnucli ed un numero esiguo
relativamente di sudditi di altri paesi. - Incltre que=
sti Italiani hanno inperianza notevole in Tunisia anche
perche risiedono in gran parte, come operai, artigiani,
nella capitale o nei dintorni. - Tunisi ha circa 220
mila abitanti ed è una delle poche città che abbiano un
cerattere internazionale e cosmopolita pel suo popolamen=
to, perchè gl'indigeni sono in minoranza in confronto del-

l'elemento straniero: 100 mila sono indigeni mussulmani, 50 mila ebrei, 50 mila Italiani ed il resto è formato dai francesi e dagli stranieri appartenenti ad altre nazionalità. -

Ora quest'elemento italiano costituendo tra 1/5 ed 1/4 della popolazione della capitale, ha importanza mole to maggiore che se fosse disseminata in piccolissimi gruppi tra le popolazioni delle camagne, nello quali pue re rappresen'a quest'elemento un fattore notevole, pere che non solo gli operai, gli agricoltori, gli artigiani ed i minatori Italiani sono in gran parte at ualmente preferiti ai Maltesi, ma anche perchè anno cominciato a diventare piccoli proprietari. - Nelle statistiche ule time infatti dei piccoli proprietari contro 325 piccoli proprietari francesi si contavano 316 piccoli proprietae ri Italiani. -

Vi sono poi alcuni grandi proprietari francesi stambiliti in Tunisia per la cultura della vite, c per l'inmedustria del vino e per tentare di far risorgere l'indumentia dell'olio. - Questi grandi proprietari che spiegamo colla loro condotta un fenomeno che è costante nella vita sociale rispette alla formazione dell'aristocrazia, preferiscono di circondarsi di piccoli proprietari e di fittavoli Italiani piuttosto che di piccoli proprietari e fittavoli francesi per potere nella diversita della potenzialità economica, eserzitare maggiormente l'influenmenta semi-feudale, alla quale tendono per effetto della pro

pria preponderanza economica.

Lo Stato tunisino, coadiuvato in gran parte da questa mano d'opera prevalentemente straniera, anzi prevalentemente italiana, si è occupato durante questi 30 anni sotto la guida della Francia a costruire la propria esistenza economica ed a rinnovare il proprio meccanismo economico. — Il primo mezzo intanto è stato quello di costituire un'amm.nistrazione finanziaria corretta a quell'amministrazione irregolare e dilapida trice che era stata una delle cause principali del naue fragio del governo bailisale. —

Quattro anni dopo si era stabilito il governo francese, il bilancio Tunisimo era in pareggio, ed ora esso ha una cifra di circa 47 milioni all'entrata con Mon solo il pareggio, ma con 5 o 6 milioni di eccedenza in confronto alle spese ordinarie.

Per le spese straordinarie che sono quasi tutte dirette ai lavori agricoli, ai lavori idraulici, alla viabilità e specialmente alla costruzione di ferrovie si è provveduto col mezzo di predtiti

Sicche l'anno scorso la Reggenza della Tunisia ave=
va ormai un debito pubblico di 350 milioni di franchi,
dei quali 75 milioni sono garantiti dal Governo France=
se. - Appunto l'anno scorso, presentandosi al Governo
il conto delle ultime costruzioni ferroviarie già deli=
berate, si vedeva che per completarle occorrevano 28

milioni di franchi che erano scoperti e poi si calcolava che altri 32 milioni occorressero per alcune altre linee ferroviarie che si volevano costruire per completare la rete costiera ed interna che deve mettere in comunicazio= ne la Tunisia col Marocco.

Si progetto quindi un altro prestito di 60 milioni di cui si dovevano emettere soltanto 40 milioni alla fine del 1910, riservando l'emissione degli altri 20 mi= lioni a quando la eccedenza dei bilancio annuale risul= tante da inasprimento di tasse avrebbe dato di provvede= redl'ammortamento del capitale e al servizio degli intere ressi. - Per far fronte a queste spese si deliberò di inau sprire le tasse di registro, e di bollo e le trasmissio= ne di immobili, sia per atto tra vivi che per causa di morte: si calcolava di ritrarre un provento annuale di un milione e seicento mila franchi che dovevano servire per questo prestito ulteriore.

Però nell'ambiente indigeno cominciò a sollevarsi
qualche obbiezione perchè si diceva che veniva gravato
il popolo tunisino di interessi pinttosto eccedenti la
sua potenzialità economica e non corrispondenti al vante
taggio immediato del popolo stesso. - Queste linee
ferroviarie infatti servono in gran parte per le comunie
cazioni francesi commerciali e strategiche, servono in
gran parte per trasportare il ferro, lo zinco e dal 1885
i fosfati scoperti da Filippo Thomas, al quale si è erete

to l'anno scorso un monumento, unica ricchezza offerta= gli. =

Ora tutte queste esportazioni si fanno colle ferro=
vie costruite dal contribuente tunisino, delle quali
quindi il vantaggio è risentito non dall'operaio tunisi=
no che serve nelle miniere, ma dalle società sfruttatrici
di questi giacimenti e dagli agricoltori francesi i qua
li possono avere i fosfati, occorrenti all'industria agri=
cola, a buon mercato.

ora quest'elemento tunisino vorrebbe non che si some spendessero i prestiti dei lavori pubblici, ma che si rimpartissero equalmente la emissione dei prestiti e la effettuazione dei lavori pubblici secondo quello che si rimperisce alla viabilità e che contribuisce a rendere colomialmente proficua la Tunisia e quello che si riferisce alla agricoltura e che sarebbe a diretto vantaggio della popolazione stessa. — Ora questa popolazione ha qualche mezzo per far sentire la propria voce e per esercitare la propria influenza, perche dal 1891 esiste anche in Tunisia un'assemblea che si chiama la consultation tunisiene, che è una specie di assemblea consultiva, la quale prende in esame il bilancio. —

Dal 1897 a quest'amsemblea, che era in parte costi= tuita da delegati ex officio ed in parte da membri elet= ti tra i residenti francesi, si sono aggiunti anche 15 membri tunisini gelegati dagli indigeni, i quali deli= 28

berano, a differenza di ciò che avviene nella delegazione algerina, tutti insiene e possono quindi far sentire
la propria voce nell'assemblea consultiva, che per la
sua autorità acquista praticamente la efficacia di una
assemblea deliberante e quindi moderna alquanto l'azion
ne ardita del governo coloniale francese, cercando di divergere quest'entusiasmo dei prestiti e dei lavori pubblici anche a diretto vantaggio della popolazione tunisiona.

## LA PENETRAZIONE FRANCESE E LA TRIPOLITANIA

La penetrazione del dominio francese dai territori bagnati dal Mediterraneo si è effettuata din dal prine cipio del dominio algerino in due direzioni: una direzione da norda sud tendente a completare il territorio algerino, col suo finiterland, un'espansione lateralmene te ad owest per collegare a poco a poco i territori dele l'Hintenriano dell'Algeria con quelli del Senegal; e una altra espansione laterale verso oriente per arrivare ale la sponda del lago Tehad e collegarsi ai territori oriene tali del Sudan predominati dall'Egitto e dall'Inghiltere ra.

Questa paratione si può distinguere cronologica=
mente in due stadi, quello antecedente alla rinascita del=
l'interesse per la colonizzazione africana, cioè prime

del 1885; e quello successivo a questa data. Quello ant teriore al 1885 hà un carattere che si potrebbe dire loca le, dando però a questa parola un significato molto relativo, e cioè un'espansione dell'Algeria per assicurare la retrovia del suo dominio e del suo commercio. Dopo il 1885 invere incomincia un'espansione che ha un carate tere veramente continentale vale a dire tende a far die ventare la Francia, che si era affermata sulle coste dell'Atlantico e del Mediterraneo una grande potenza africana.

Nel primo periodo che fu iniziato colla spedizione del Duca d'Anmale per garantire il possesso stabilito sulle ceste algerine, si cominciò a dominare i popoli nemata della Cabilia, viventi al Sud dell'Algeria. Nel secondo periodo si è cominciato prima ad assicurare quest'espan sione dal punto di vista giuridico e poi ad effettuarla veramente colla spedizione militare e l'organizzazione del paese

Fra il 1880 e il 1884 si occuparono dalle varie potenze europee tutte le continare, ad eccezione di quelle del Marocco e della Liberia. Da queste conte tutti gli stat. asperarono a spingerii verso l'interno, ma siccome questo non era conosciuto e neppure superficialmente esplorato, così cominciarono quell'espansioni per mezzo delle sfere d'influenza, che non hanno se non un valore obbligatorio per i gruppi dei due o tre sta-

ti che le stipu ano, i quali costituiscono una naturale alleanza tra loro per dirigersi ad esclúsione degli altri nei territori che si trovano nell'hinterland dei loro pose sedimenti. Così dopo aver stabilito le regole relative ale l'occupazione di territori lungo le coste africane, comine ciarono quelle stipulazioni delle quali quelle che più c'interessano sono quelle del 1890 e 1899 fra l'Inghile terra e Francia e quelle del 1894 tra la Francia e la Germania, e l'Inghilterra. Per effetto di queste convene vioni la Francia si trova attribuita e assicurata dallo assenso della Germania tutta quella parte di territorio che sta a sud fell'Algeria e Tunisia, ad ovest sino al confiene del Senegal e ad est sino al lago Tchad.

In tal mode secondo questa partizione di sfere d'influenza la Francia può avvolgere di un territorio suo
l'impero marocchino dal Mediterraneo all'Atlantico e
dal Mediterraneo al Sudan, può venire a toccare il territorio sudanese governato direttamente o secondo le
forme del governo indiretto some i dominio anglo-egizia=
no. . Ma mentre nel caso dell'hinter and dell'Algeria
quelle spedizioni successive che da Birkva si spinsero
a popo a poco sino ad occupare nel 1899 definitivamente
Timbuktù, firono effettivo acquisto di territorio; invece la ripartizione di sfere d'influenza derivanti da
queste convenzioni non furono che assicurazioni date al-

Francia, da parte degli stati che queste convenzioni stipulano, che non si sarebbe sollevato ostacolo alle sue espansioni in questi territori che le erano assegna= ti Ma questi territori non erano così accessibili alle forze militari francesi come potrebbe apparire quan= do si considerà il deserto che sta in immediato contat= to coi possedimenti francesi nel senso etimologico del= la parola, sioè come un territorio non abitato e nel quale non sia recessario premunirsi contro la siccità o contro le bestie feroci. Invece anche il deserto è abi= ato da una popolazione di oltre un milione di abitanti in parte nomadi, in parte sedentarii nelle oasi, i quali per parecehio tempo hanno epposto l'ostavolo di un pez ricolo grave alle carovane, e anche più grave, in determin te circostanze, alle spedizioni militari. Sicchè ol= tre agli ostacoli naturali esistevano ostacoli di altra natura per la traversata di questo intervallo che nella sua più grande profondità è di 1500 km. tra i territo= ri coltivati è popolati del nord verso il Mediterraneo e i territeci verso l'Africa equatoriale, i quali si di= vidono in una profondità di 1000 Km., che costituiscono 11 Sudan , e in una profondita molto maggiore di foreste tropicali che costituiscono nel loro centro la rolonia che era lo stato libero del Congo.

Ora per penetrare nel Sahara i Francesi fecero varie convenzioni con i Tuaregs che abitano nelle casi dd errano come pastori nonadi e guerrieri queste vie del territorio Sahariano e queste strade carovaniere esistenti tra un'casi e l'altra. Fin dal 1862 il maresciallo Pelier Duca di Malakoff, governatore generale dell'Al= geria, firmava una convenzione con uno dei capi più iu= portanti dei Tuaregs per effetto della quale egli riu= sciva a far si che questi capi assicurassero il libero percorso alle carovane e la rifologione arbitrale delle controversie che sorgessero fra i commercianti algerini che percorrevano le vie carovaniere e i Tuaregs da per= te dei loro sceicchi, con appello al Capo che aveva sti= pulato la convenzione e ai suoi successori. = Quando ci fu la pattuizione delle sfere d'influenza il Sahara era stato in gran parte acquistato dalla Francia e per la sua qualità di deserto che ha valore come parte fra i territori coltivati del nord e quelli del centro .... questo acquisto non le era contestato da altre potenze. Questo territorio Sahariano era stato diviso, come è diviso tuttora, in due parti amministrativamente separate, quantunque trattasi di territorio geograficamen= te unico. La parte settentrionale del deserto, che sta dietro al territorio algerino, è denominata Sud-Algerino, ed è governato in dipendenza dei territori milita= ri dell'Algeria, la parte meridionale del decerto in= vece è dipendente dal governo generale dell'Africa occidentale, e costituisce amministrativamente un regi=

me del tutto separato dai territori che sono stato posti sotto il governo dell'Algeria

Ora l'aspirazione della Francia di affermare il proprio dominio al di la del deserto, aspirazione concepita già prima della pattuizione delle sfere d'influen= za, con molta difficoltà e sacrificio di nolte vite si effettuò in gran parte dopo la convenzione stessa per un motivo in parte economico e in parte militare. = Nel Sudan si erano costituiti degl'imperi neri dominati da sovrani di razza mista araba e negra, che caercitavano la tratta degli schiavi e che costituivano un pericolo permanente per le tribi, ormai dipendenti dalla Francia, che abitavano il Sahara, ed un pericolo abbastanze grave per la sicurezza delle vie carovaniere = Questi abi= tanti del Sahara, specialmente i Tuaregs, che sono chia= nati così dagli arati, ma che si chiamano tra loro con un altro nome Jananoth che significa nella loro lingua: uomini liberi e nobili, eostituiscono una specie di aristocrazia del deserto e sono una razza mista di Cabili Mauri, Arabi ed in piccola parte anche di Neri, così che uno di essi diceva che è più difficile distinguere nella loro razza i vari sangui che vi sono mescolati, che distinguere nelle lor tende la lana di cammello da quella di capra, che insieme sono intessute. - La nobiltà e l'energia delle due razze principali che hanno contri= Cuito alla sua formazione, costituirono a vicenda un

pericolo per quelli che non sono venuti a patti con es= si, e una garenzia per quelli, come è evvenuto col trattato citato del 1862, che siano venuti a patto per La protezione delle vie carovaniere. Nessuno che si sia affidato all'ospitalità di un Tuaregs, viene minacciato, non solo nella persona, ma anche nella proprietà. E quando una carowana viene a patti con un gruppo di tribù, per assicurarsi la tutela della via Carovaniera, la carovana viene consegnata dalla scorta di una tribù a quella di un'altra e compie con tutta sicurezza il suo viaggio. Questa sicurezza, che era data nelle vie carovaniere del Sudan, era diminuita e distrutta dalle incursioni che venivano operate dagli Stati militari e schiavisti, ec= stituiti nel fascio di territori formanti il Sudan, tra l'Atlantico e l'Altipiano Abissino, che impedivano le comunicazioni tra i territori più a sud produttori di caoutchou ed altre sostanze eminentemente commerciaboli ed i territori dell'interno. Era quindi necessario per proteggere la retrovia del commercio attivo del Sahara distruggere con proprie forze militari queste potenze militari costituitesi nel Sudan, le quali, dopo il provalere della religione islamitica tra quelle popolazioni, avevano sviluppato una certa coesistenza nazionale e un entusiasmo, che li rendeva molto resistenti e mol= to più minacciosi per i proprii nemici.

Così lo spingersi della Francia verso i territori

del Sudan aveva uno scopo economi o ed uno scopo mili=
tare, era l'effettuarsi, nel caso della Francia, dell'impero di quella legge, che presiede al costituirsi di
tutti i grandi domini, e che condanna una potenza solo=
niale ad abbandonare quello che possiede o ad allargare
i proprii domini, finchè viene a contatto col Mare o con
stati civili, che garantiscano un confine più sicuro,
anche nei riguardi dei rapporti pacifici. Queste furo=
no le ragioni per le queli aspirò a spingere i suoi domi=
nii dietro l'Algeria e la Tunisia, al li là del Sahara
sino al Sudan

Per assicurare questo dominio, essa accompagnò la spedizione militare con una penetrazione stradale, che era rappresentata da varie linee ferroviarie, che dal= l'Algoria e Tunisia vanno a lambire il dese. c che sono fatte allo scopo di proteggere la grande ferrovia Transahariana per la quale Leroy-Beaulieu prevede suc= cessi anche finanziari, mentre invere uno scrittore frances: non meno competente la caratterizza come pazzia Questa ferrovia non è stata ancora approvata in alcuno dei suci tracciati.

Per assicurare però questa penetrazione all'interno la Francia ha costituito queste vie ferrate, una delle quali potrebbe spingersi fino ad incontrare quello che viene dal Senegal e costituendo così la grande linea Transahariana, poi ha formato una serie di servizi tem

legrafici, che rendono possibile di regolare la sicurez= za delle vie carovaniere e di far pervenire nei punti dove vi è più bisogno, dei rinforzi militari sino all'in= terno, sino a Timbuktù, che da centro di commercio schia= vista prima del 1899, è ora diventata una città florida e di un commercio attivo ed esclusivamente pacifico. Poi si è cercato di organizzare con l'interno del Sahara e fino ai confini del Sudan un servizio di telegrafia senza fili, che è riuscito a far pervenire le comunicazioni tra la prima stazione più meridionale del Sahara e quella stabilita a nord del territorio algerino. Per tenere il collegamento tra queste varie stazioni mi= litari etelegrafiche, si sono organizzate le truppe nore, che hanno dato, tanto nell'Amministrazione inglese che francese ottimi risultati, e che spostati da est ad owest per metterli di guarnigione in territori dei quali non sono criginari, costituiscono l'elemento di difesa e di offesa piu' energico della Francia verso il Wadai. -

Il territorio del Sahara ha una popolazione seden=
taria e produttiva, che corrisponde alla metà della po=
pòlazione totale e che produco solamente sale e dattori
, non abbastanza quindi per potere climentare un commer=
cio ferroviario. - Appunto per questo i partigiani del=
la linea trancahariana vorrebbero scepliere il percorso
più rapido ed una via che incominciando da Gabes in

Tunisia, she è il solo punto in cui il deserté slocca sino al mare, penetrasse nell'interno in modo da colle= garsi con un tronco che andasse sino a Timbuctù e si col= legasse col Senegal e con un altro tronco che approdas= se al lago di Tehad. -

Ma intanto sino a che non si decide tra le varie città della costa algerina e tubisina che si disputano l'onore ed il vantaggio di essere testa di linea di questa ferrovia transahariana ed il governo non decide se la debba costruire come una linea che possa essere per sè produrtiva di traffici o come un gran tronco fere reviario per percorrersi rapidissimamente e che abbia soltanto lo scopo d' collegare nel riguardi commerciali e militari i territori del mediterraneo con quelli produttivi del Sudan, il commercio si fa per le vie carovamiere protette per elfetto dei trattati colle tribù nomadi del Sahara e per l'effetto dell'assicurazione del dominio francese nei territori che stanno a Sud del deserto, cioè quelli del Sudan verso il Senegal ed i confini del Wadai.

Fu appunto per questo che i Francesi occuparono il Wadai, della cui capitale si impossessarono due anni or sono son una spedizione fortunata in sè, ma sforti= nata successivamente perchè poso dopo la conquista della capitale il comandante della spedizione Mollo caide in un'imboscata di indigeni o vi lasciò la vita

contutta la sua scorta. - In questa circostanza fu no=

il quale ricevette dal governo francese rinforzi suffi= cienti per potere affermare, come infatti fece, il domi= nio francese in quelle regioni. -

In questo modo la Francia è arrivata ad organizzare ilitarmente il suo dominio sino agli estremi confini questo erano stati estegnati, dai trattati per la zione delle efere di influenza. = Ora iu quel deninio non vi sono ene due unti ancora indeterminati: il confine fra il Wadai ed il Darfur, alla determinazio= ne del quale non si è ancora voluto prestare il governo angle-egiziano ed i confini che a noi interessano magagiormente tra i possodimenti Francesi e la Tripolitania. I rapporti tra la Francia e la Tripolitania sono stati regolati rei memente da alcuni trattati tra la compenia e la Turchia, che si sono risolti in un danno per elemente de la Turchia, che si sono risolti in un danno per elemente de la Turchia in un danno per elemente de la Turc

territorio tripolino ed in una perdita quasi totale del=
'Lhinter'and, che a questo territorio spettava sino al
serimo del Sudan. - Nell'ordinamento dell'Africa prima
'le ascimento dell'in'eresse dell'Europa permia colc=
nizzazione africana, la Turchia, che nel 1835 aveva
mocato a sè il governo diretto della Tripolitania detro=
nizzando la dinastia dei Karamandi, che da 3 secoli la

dominava come tributaria dell'irpero ottomano, possedeva come dominio diretto la Tripolitania e come hinterland, dove esercitava un dominio sufficiente sulle vie carova= niere, tutti i territori posti a sud sino ai grandi laghi equatoriali: il Fezzan, il Tibesti ed il Wadai stasso erano territori che riconoscevano, per quanto in modo tennue, l'alta sovranità dell'Impero ottomano quando inco= mineiò la nuova colonizzazione europea in Africa. - La . nela affermatasi prima nel territorio dell'Algeria, poi in quello della Tunisia, non riconosceva come terri= torio Turzo che la Tripolitania senza riconoscere il do= minio della Turchia nel suo hinterland. - Infatti il Trattato del 1862 e le stipulazioni rinnovate di tanto in tacto successivamente tra il Governo Francese della Alger : ed i capi Tuaregs raccolti nell'oasi di Ghadames sono grova che la Francia non anmetteva il dominio turse in quelle regioni, poiché stipulava patti con i Capi Tvaregs come se questi fossero stati indipendenti ed avessero avuto la potestà di fare i trattati. -

Quando le forze francesi zi avanzarono verso il Su=
dan per dare esecuzione ai diritti che erano attribuiti
alla Francia dal trattato dell'Inghilterra e della Germa=
nia per la pattuizione delle sfere di influenza, le trup=
pe francesi arrivate nell'Oasi di Bilma vi trovarono guar=
nigioni turche, che non erano state messe per la circo=
stanzi, ma che venivano rinnovate di quando in quando per

per affermare la sovranità della Turchia in quelle regioni.

Le oasi sono come isole nel deserto e come un dete minato golfo è dominato dal dominio della coste e così anche le isole che vi emergono, quel determinato tratto del deserto e delle vie carovaniere era dominato Costan= temente dalla Turchia mediante la presenta di una forza militare in quel soli luoghi in cui una forza militare si poteva tenere - Invece la Francia fece occupare Bilma ad onta della presenza delle forze turche ed avendo la Turchia domandato la decisione della controversia mediante arbitrato, la Francia non volle accettare que= sta proposta e restò in possesso di questo territorio che appartemeva alla Turchia, perchè varrà più un possesso esercitato da tempo immemorabile anche a larghi in= tervalli di tempo che non un diritto non accompagnato dal possesso, che viene attribuito ad una nazione su un territorio non dalla nazione, a cui questo territorio appar= tiene, ma da un'altra nazione che rinuncia a contrastare il territorio che le è mai stato sottomesso. -

La stessa condotta da parte della Francia minaccia=
va anche l'ossi di Ghadamès, che ha grande importanza,
perchè chi osserva la carta di questa regione dell'Afri=
ca, vede subito che le soste nelle oasi di Ghat e di
Ghadamès assicurame una via carovaniera più breve e più
certa tra il Sudan e Tripoli; mentre se le oasi di Ghada=

mes e Ghat fossero incorporate nel territorio francese, allora una riorganizzazione opportuna di vie carovaniero mrglio guardate e di pozzi ben mantenuti farebbe deviame il commercio facendolo passare per qualche altro punto della costa posseduta dalla Francia.

Fu per evitare questo pericolo, al quale non avrebbe potuto sottrarsi, che la Turchia si indusse a venire a due convenzioni con la Francia: la prima con la quale riconobbe per francesi tutta l'oasi di Djanet che apparateneva alla Tripolitania per farca riconoscere in cambio dalla Francia, la sovranità Turca sulle oasi di Ghat e di Ghadames e sulla via carovaniera che le percorre. - Così la Francia non poteva più rispetto alla viabilità attraverso quelle oasi negoziare con i capi tuaregs, ma con la Turchia, mentre la Turchia rinunziava ad una parte di oasi alle quali poteva pretendere, per vedersi riconosciuto dalla Francia questo diritto di sovranità che avrebbe potuto essere altrimenti contestato. -

Poi nel Gennaio 1910 fu stipulata un'altra conven=
zione tra la Turchia e la Francia, che delimitò in modo
certo il confine tra la Tunisia e la Tripolitania.

Sicchè ora non resta altro che la parte meridienale del
confine della Tripolitania, quello cioè che guarda verso
il Sudan francese, che non è ancera delimitato, ma rispet=
to al quale la delimitazione futura è stata comprenessa
perchè nel Tibesti si è affermata la sovranità e l'occu-

pazione militare francese e la Francia ha già annesse in modo irrevocabile il territorio, che prima faceva para te indiscutibile dell'hinterland del territorio tria polino. O

Ora la condizione della Tripolitania nei riguardi della Francia si trova per più rispetti compromessa in quanto si riferisce alla tutela dei diritti della Turze chia ed in quanto si riferisce allo sviluppo di quell' l'interesse commerciale che l'Italia potrebbe aspirare a svolgere in quella regione. - Questa, indipendentemente da alcune aspirazioni politiche, che in questo momente sarebbero fuor di luogo, interessa molto l'Italia perzechè l'Italia vi è la prima per colenia straniera, la prima per momimento di navigazione e la seconda, venendo dopo l'Inghilterra, pel movimento comperciale.

sione politica, she non si volle effettuare quando si sarebbe potuta effettuare, e che sarebbe assurdo volere sviluppare adesso quando tante difficoltà vi si opporerebbero, l'entità economica e commerciale della Tripolitania interessa grandemente l'Italia, poiche i centri dell'interesse suo nella Tripolitania, la possibilità dello smersio delle merci che vi vengono portate e la possibilità di comprarvi convenientemente le merci pertettivi dalle carovani del Sudan attraverso le considera di que con chat e che company della assicurazione di que con contra della assicurazione di que contra della assicurazione di que con contra della assicurazione di que contra della assicurazione di que contra della assicurazione di que con contra della dell

hinterland e dalla possibilità che la Tripolitania non sia chiusa da territori francesi dalle comunicazioni verso l'interno. -

Ora le condizioni della Tripolitania da questo pun= to di vista sono venute peggiorando in modo notevole nel corso degli ultimi 30 anni. - Prima di tutto la Tripolitania costituiva fino al 1835 uno Stato unico sotto la sovranità della Turchia, poi una sola provincia governata da un governatore generale Turco, dipendente direttamente dall'Impero ottomano. - Dal 1881 questa provincia fu smembrata in due; la Tripolitania propriamente detta, restò sotto il dominio del governatore di Tripoli; invece la Cirenaice fu costituita in viloyet Acharetto governato da Costantinopoli come una provincia Europea; sicchè anche sino a quando poteva mantenersi d dall'Italia una certa speranza di espansione politica nella Tripolitania si correva il pericolo di sentirsi ripetere nel momento dell'affermazione di un diritto in quelle regioni: "la Tripolitania senza la Cirenaica, la quale ultima è una regione sviluppabile e di cultura analoga a quella dell'Europa meridionale.

Questo smembramento della Cirenaica dalla Tripoli=
tania, e le invasioni continue di territorio e di interessi dell'Egitto ed Inghilterra verse la Cirenaica hanno
si che venisse compromessa notevolmente nei riguarsviluppo autonomo come provincia turca e core

aspirazione possibile dello Stato italiano l'entità del= la Tripolitania.

Ma più ancora di quello che ha perduto la Tripoli=
tania nella sua onogeneità di territori verso il Medi=
terraneo, essa ha perduto rella sua profondità verso il
territorio del Sudan e del Sahara. - Nel 1902 quendo.
la Francia tendeva ad assicurarsi libertà d'azione nei
suoi dissidi col parocco, venne ad un ascordo con l'I=
talia, accordo del quale parlarono nei rispettivi par=
lamenti i due ministri degli esteri. = Per effetto di
quest'accordo la Francia assicurava all'Italia che non
avrebbe posto alcun ostaccio alla sua azione futura nel=
la Tripolitaria, mentre otteneva la rinunzia dell'Ita=
lia ad ogni accordo iniziato per lo sviluppo di una
attività politica nel Marocco.

Ma, come abbiamo già ricordato, la Tripolitania
era un'entità abbastanza ben delimitata verso il Medi=
terraneo ad un'entità del tutto indistinta nella sua
profondità verso il sud, e secondo le aspirazioni e ri=
vendicazioni che avrebbe fatto valere la Turchia, se
non fosse stata uno Stato debole, l'autorità ottomana
nella Tripolitania si sarebbe dovuta spingere sino ai
territori del Sudan posto al Sud del deserto corrispon=
dente al territorio tripolino. - Sicche il dominio otto=
mano della Tripolitania costituiva un tutto connesso e
coordinato in sè stesso perchè possedeva il territorio

verso il Mediterraneo, la retrovia verso il deserto, il dominio delle vie carovaniere e gli Stati produttori del Cudan, corrispondenti per latitudine e longitudine ad l'a specie di rettangolo, del quile il la o settentrio= nale sambhe stato designato dalle coste del Mediterra= nec

zioni diplomatiche tra l'itali. e la Francia si è dimenti=
ato di dare una definizione di quel che sia la Tripoli=
nia nella sua profondità verso l'interno, e quelle conenzioni stipulate dalla Francia dopo il suo accordo cor
l'Italia hanno corrisposto ad altrettante diminnizioni
del territorio turco nell'hinterland della Tripolitania
le quali hanno sempre più ridotto l'importanza di questa
verso l'interno.

Lazione poi della Francia lei territori del Sudan sino alWadai ha disconosciuto completamente, in modo da non met erlo in discussione, il iritto della Turchia su quei territori più lontani dalle regioni tripoline, nei quali pure si faceva sentire il ominid turco, sino al= l'iniziarsi del dominio franceso.

Sinora per effetto della micata definizione dei territori, che alla nostra azione) politica o economica venivano chbandonati, quest'azione economica si trova ompremesso in gran parte, perchè il territorio france e,
cho stringe, sino a lambirle, e due oasi lasciate alla

Turchia, dopo avere dominato le vie car avaniere che dal Sudan portano a Tripoli, potrebbe con opportuni servizi di perforamento di pozzi e con lo stabilirsi di forze mi= litari, divenire la via carovaniera dal Sudan centrale verso la Tunisia e toglicre alla Tripolitania ogni qua importanza commerciale.

## IL MAROCCO E LA POLITICA AFRICANA DELLA FRANCIA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Il Marocco non è un paese effettivamente e, come si dice, officialmente soggetto alla rupremazia francese, ma l'influenza francese vi si svolge da qualche tempo co une sviluppe così progressivo, e la politica francese a proposito del Marocco ha dovuto destreggiarsi da 10 anni fra tali e tante difficoltà, che non sarebbe completa una tractazione del dominio coloniale francese e della politica ca coloniale della Francia, senza soffermarsi un poco and che a parlare del Marocco.

Il Marocco durante l'ultimo secolo fu soggetto alle aspirazioni economiche e politiche di alcune potenze che rappresentavano il passato nei rapporti con questo impesto, e di altre potenze invece che avevano un programma di

sviluppo per l'avvenire Le po enze che rappresentavano il passato erano il Portogalli e la Spagna.

Il Portogallo aveva cercato di sviluppar i una politica di espansione territoriale fin da quando, nel 1415, i
tre figli del re Giovanni, Duarte, Pedro ed Enrico, tentarono l'impresa di Celta, ch'era il principale porto dei
hori sulla conta occidentale africana del Mediterraheo.
Nel 1471 Alfonso VI di Fortogallo occupava Tangeri, che
fu poi portata in dote nel 1862 in Caterina di Braganza a
Carlo II d'Inghilterra che ventur anno dopo ne ficeva
saltare le fortifucazioni abbandonandola ai Marocchini.

La Spagna, dopo aver inseguato i Mori al di la dello stretto di Gibilterra, aspirò a più riprese a tagliarsi un impero nelle coste nord-oscidentali, ed occupò a vari intervalli le città di Cella ad occidente e Melilla nella parte orientale, a cui si aggiunsero al momento della conquista francese dell'Algeria, Alhucemas e le isole aforime presso la foce del Muluja per cercare di stare a guardia di ulteriori sconfinamenti della Francia.

Il Portogallo rappresentava un passato omai remoto,
la Spagna un passato a cui attingeva o cercava di attinge re aspirazioni alle quali Mancavano forze economiche e militari per affermare il suo dominio nel territorio maroce chino. Ma accanto a queste due potenze che rappresentava no le tradizioni del passato, due altre potenze contrasta vano per esercitare un'influenza preponderante nel Marocco.

e assogettarlo alla propria surremazia militare ed eco= nomice, la Francia e l'Inghil'erra. - La Francia aveva interesse notevole a quest'inpero dopo che, avendo conM quistata l'Algeria, doveva tu elare la sua frontiera mal definita col Marosco, poichè alcune tribi nomadi si riti= ravano oba al di qua ora al di là del confine, e invoca= vano a vicenda la sovranità più utile per rottrarsi alla responsabilità dei proprii atti. Anzi quando verso il 1840 il Sullano del Marocco diede rifugio agli insorti al= gerihi, la Francia fu costretta a fare una spedizione nel Marocco che si arrestò dopo aver ottentto il proprio sco= po immediato per inibizione dell'Inghilterra (specialmen= te prima dell'apertura del canalo di Suez, aveva interes= se sempre maggiore nel Marcoco perchè, impedendo che un altro Stato dominasse Tangeri, come la Spagna dorinava Cebta dalla parte opposta, la fortezza di Gibilterra po= teva continuare a dominuc l'ingresso del Mediterraneo. Inoltre il suo predominio nel Marocco non solo aveva un movente diretto di cara tere economico, perchè l'Inghil= terra rappresenta la prima potenza europea nel commercio marocchino, ma aveva importanza anche dal punto di vista della tutela della navigazione inglese al di la dell'A= tlantico, verso il dominio mer dionale dell'Africa ingle= se e verso le Indie Dope il aglio dell'istuo di Suez quest'interesse dell'Inghilterra nel Marocco non diminuì, ma di sdoppiò e venne aumentando. Pur conservando l'in= teresse all'indipendenza lel Marocco e allo sviluppo del=
la propria influenza in quest'impero per quel che si ri=
ferisce ai porti di commercio ed ai porti di scalo del=
la parte dell'Atlantico, ritava l'interesse suo falla
parte del Mediterraneo dopo che questo era diventato una
altra volta la gran via di transito per il commercio e
le spedizioni militari verso le Indie.

Così accadde che per quasi tatto il secolo XIX9 la più grande tatela dell'indipendenza del Marocco si ebbe per effetto delle rivalità fra l'Inghilterra e le grandi potenze più immediatamente interessate a aviluppare in esso il proprio dominio coloriale, la Spagna interessata per ragioni storiche e la Francia interessata per ragioni storiche e la Francia interessata per ragioni strategiche ed economiche. La spedizione francese contro Abd-el-Cader, ottenuta la consegna di quest'ultimo, si arrestò per inibizione dell'Inghilterra, e la spedizione spagnuola del 1850 arrivò, fino alla presa di Tetuan, a dare al generale che aveva espugnato quella piazza il titolo di Duca di Tetuan, na questo duca rimase senza ducato perche Tetuan rimase. Il Mirocco, sempre per inibi=zione dell'Inghilterra

L'Inghilterra teneva rel Marocco un rappresentante la cui carriera suggerisce un escrato che potrebbe essere imitato anche da altri stati, un rappresentante che aveva avuto questa missione, di combattere l'influenza di altri stati nel Marocco, e che fece, restance sempre nel Marocco

in qualità di grado, titolo e dipendenza, tu\*ta la sua carriera fino ad ambasciatore di prima classe. Così l'Inaghil' erra evitò il danno d'altri paesi, che per la promozione di un ufficiale militare o diplomatico lo tolgo mo da una sede quando appena ha sequistate quelle relazioni e quelle cognizioni che por eno riuscire utilissime questo ministro marocchino, esisterte da quando cra comandante ed organizzatore delle forze militari marocchima, tenne alto il prestigio dell'Inghilterra, di cui il marocco si fidava perchè sapeva che l'interesse dell'Inaghilterra equivaleva a una specie di dottrina di monroe, nel senso di non aspirare al dominio ma di impedire che altri vi dominasse

La conventione tra la Francia e l'Inghilterra dell'8 aprile 1904, di cui abbiamo parlato riassumendo le date storiche più importanti della politica coloniale france= se, ha nutato completamente questa condizione di cose.

La Francia e l'Inghilterra che erabo state prima irridu= cibilmente nemiche s'erano riconciliate, e colla conven= zione del 1904 l'Inghilterra, per avere libertà di azione in Egitto da parte della Francia, abbandonava a questa il diritto di agire con piena libertà in rapporto col Ma= rocco quest'indetto che stava tra la Francia e il Ma= rocco quest'indetto che stava tra la Francia e il Ma= rocco cui essa aspirava di estendere la sua influenza per la tutela degl'in'eressi commerciali e la sicurezza della frontiera algerina a cossare, e poreva che la Francia

fosse alla vigilia di raggiungere lo scopo il cui raggiun= gimento da tanto tempo le era stato negato.

Una qualche difficoltà poteva venire da parte della Spagna, ma nell'Ottobre del 1904 un accordo, che prima e= ra stato progettato del ministro degli esteri, conserva= tore Silvela, veniva, con alcune modificazioni non favore= voli alla Spagna, condotto in porto dal ministro libera. le Sagasta

L'accordo Ispano Francese per il Marocco completava per la Francia le garanzie che le venivano dal trattato anglo francese. La Francia riconosceva la supremazia dele la Spagna nelle regioni che stanno intorno ai suoi presidii di Cevta, Melilla e Alhucemas; e la Spagna riconosceva a sua volta la supremazia francese nel resto del territorio Marocchino. – Questo per la costa del Meditere ranco; per la Costa dell'Atlantico, la Francia e la Spagna si riconoscevano reciprocamente lo stato di cose attuale; quindi i possedimenti recentemente arquistati dale la Spagna intorno a Rio de Oro venitano riconosciuti cose me sfera d'influenza spagnuola anche dalla Francia.

Ma in questo momento venne a togliere la possibili=
tà del raggiungimento così rapido come pareva dei fini
della Francia il perturbamento di un fattore nuovo che
prima non era preveduto, cicè la Germania. La Germania
che non avava sollevato ostacoli all'accordo franco-inglese
mentre questo stava per essere concluso, si pose colla

Dopo che la Francia pareva sul puntò di aver raggiunto l'effettuazione del suo desiderio di supremazia, gli in= teressi commerciali della Germania nel Marocco non era= no trascurabili, ma nemmeno erano di grande importanza, perchè nello sviluppo commerciale marocchino che amnon= tava in tutto a circa 100 milioni di franchi all'anno, di cui 60 milioni rappresentavano l'importazione del Marocco e 40 milioni la sua esportazione, la Germania tereva il quarto posto e si avvicinava al terzo, ad ura grande distanza pero dall'Inghilterra che da sola aveva quasi una metà di tutto il commercio.

Ma la Germania aveva un altro scopo, quello cioè di acquistare lungo le coste dell'Atlantico del Marosco un deposito di carbone, non tanto per affermare una pozitiva imperialista in questo dominio occidentale dell'Africa, quanto per acquistare, in caso di guerra un porto di rifugio alle sue nevi. Infatti queste dopo le sviluppo dell'Africa orientale ed occidentale dell'africa orientale ed occidentale dell'africa orientale ed occidentale dell'africa orientale ed occidentale perfine in Polinesia, hanno bisogno in caso di guerra di qualche punto d'appoggio che diminuisca il grande intervallo fra la base d'operazione metropolitana e quella colomiale.

E la Germania aveva ancora un'altro motivo, quello cioè di far sentire alla Francia che questa doveva una

luona volta rinunciare in modo assoluto alla riconquista dell'Alsazia e Lorena per non vedersi sempre la Germania pronta ad impedirle uno scopo che dagli altri stati no le sarebbe negato di raggiungere.

Così l'opposizione della Cermania mise di nuovo tut=
to in questione. E invece di affertare come pareva, il
proprio predominio per quanto larvato, come il predomi=
nio inglese in Egitto, sul Marocco, la Francia dovette
adaitarsi a rimettere tutto in questione nella conferen=
za di Algesiras.

La conferenza di Algesiras, dopo lunghe discussioni circiliationi arrivo pil'atto generale del 7 aprile 1906, che apparena temente mutò del tutto la confizione del Marocco da quela la che pareva dovesse essere secondo gli accordi della Francia coll'imprilterra e colla Spagna. Venivamo nel 1906 ad Algesiras proclamata l'integrità dell'impero Marocchia no da tutte le potenze Europeo colà rappresentate, como nel 1856 nel congresso di Parigi veniva proclamata l'ina tegrità dell'impero ottomano. Ma questa proclamatione, come non fu per l'impero ottomano, così non è per il Marocco ina garanzia di integrità, ma significa soltanto che ogni nuovo strappo all'indipendenza e all'integrità del Marocco de cessere considerato come un'azione di carattere europe, e quindi non può effettuarsi che per assenso di tatte le potenze

La conferenza di Algesiras stabilì alcane norme cir=

ca l'organizzazione internazionale della polizia negli
otto porti aperti al commercio nel Marocco. Quest'erga= 3'
nizzazione vonne fatta con personale preso dalla truppe
indigene, e ufficiali e sottufficiali spagnuoli e fran=
cesi, ir due porti esclusivamente spagnuoli, in tre
esclusivamente francesi, e negli altri tre per metà spa=
gnuoli e per metà francesi. A capo di questa gendarme=
ria venne posto un alto ufficiale svizzero, e l'azione
di questa gendarmeria venne posta sotto la sorveglianza
del corpo diplinatico.

Però nell'organizzazione di questa polizia e nella sorveglianza sil contrabbando d'armi veniva trovato modo di riconoscere in parte con limitazione di territorio il carattere particolare degli interessi francesi e spagnuo= li Infatti fu stabilito che la polizia della frontiera, lungo tutta la frontiera algero-marocchina, fosse affi= data esclusivament, alla Francia, e al sud dei presidii spagnuoli esclusivamente alla Spagna.

Poi venita fontata una Banca di stato che giuridica=
mente presentava un caso tutto nuovo, cioe una Banca di
stato fondata con canitali marocchini, francesi, tedeschi,
inglesi e spagnuoli, she doveva avere un consiglio di
amministrazione in cu le banche di stato e i governi di
queste cinque potenze levevano essere rapprecentati, che

doveva essere costituita con una personalità giuridica corrispondente al Codice di commercio francese e quindi soggetta a questo codice, che nelle questioni a cui pote va dur luogo fra gli azionisti e il Consiglio d'ammini) atrazione doveva essere soggetta a un Tribunale misto coe stituito dal corpo diplomatico di Tangeri e in caso di appello al tribunale svizzero federale di Losanna che era stato trasformato in tribunale internazionale con competenza internazionale e incarico di applicare a quecto isti tuto marcechino i principii del diritto commerciale franzese. -

Poi venivano stabilite alcune norme circa l'organiz=
zazione delle dogane e delle tariffe doganali e circa le
garanzie del diritto di proprietà e dello sviluppo dei
lavori publici e delle opere pubbliche nel territorio
marocchino. =

Così il Marocco veniva assoggettato ad una specie di legislazione internazionale che pareva metterlo al siscuro da tutto ciò che non fosse un protettorato collettis vo delle granli Potenze. Ma questa nuova situazione, che pareva dovesse arrestare completamente l'azione della Francia e della Spigna, venne poi modificata da altri accordi successivi.

Prima di tutto la Germania conobbe per esperienza che la Francia res a/a ferma al suo punto di vista e che, caspettando dallo svolgersi degli avvenimenti la possible

lità di sviluppare la sua attività più intensamente nel Marocco, non li lasciava smuovere dalla opposizione ger= manica. - Questa esperienza si fece el 1908 quando in occasione della annessione della Bosnia ed Erzegovina da parte dell'Austria, la Germania cercò di indurre la Francia a non appoggiare la Turchia nella pretesa di un'indennità dall'Austria per l'annessione di quella provincia, offrendo in carbio la desistenza dell'opposi= zione all'attività francese nel Marocco: così aveva il doppio ventaggio, se il tentativo fosse riuscito, di staccare la Francia dalla Gran Bretagna, facendola infi= da agli accordi che quattro anni prima aveva stipulati colla Gran Brotagna - Trovata però l'opposizione del governo francese ed avendo sperimentato per effetto o della spedizione francese li Casablanca, dove un fran= cese era stato assassinet dai Marocchini e per effetto dell'occupazione di Udjida da parte dei Francesi, che difficilmente avrebbe pouto opporsi alla penetrazione continentale francese al sud delle provincie francesi dell'Algeria, cedette su gresto punt , conscruando dal punto di vista della forma e dell'ed c ismo diplomati= co l'onore delle armi. - losì venne l'accordo del 2 feb= Draio 1900 tra la Francis e la Germania che in gran par= te restituisce per opera della Germania alla Francia ciò che l'opera della Germania le aveva tolto prima e duran= te la Conferenza di Algesiras. -

Quest'accordo che è brevissimo, ma molto esplicito contiene una frase, che equivale alla concessione testè accennate, dove è detto che nessuno dei due Stati intene de esclulere l'altro dalle partecipazione con perfetta uguaglianta alla vita economica e commerciale marocchie na, e dove è detto anche che la Germania riconosce gli interessi del tutto particolari che la Francia possie de nel Marocco. -

ci ed all'uguaglianza dello sviluppo di questi interes=
si economici è reciproca nei rapporti dell'uno e del=
l'altro Stato, ma la frase relativa agli interessi po+
litici particolari è riconosciuta dalla Germania alla
Francia e non da questa a quella, ne deriva un implici=
to riconoscimento da parte della Germania della missio=
ne che la Francia si è arrogata nol Marocco, che appa=
risce analoga a quella che l'Inghilterra si è arrogata
in Egitto. -

Ma retre si andavano così snebbiando le ombre che erano state sollevate intorno ai diritti della Fran=cia nel Marocco, altre pareva che ne sorgessero da par=te della Spagna.

La Spagna ha aveto nel Marocco, come in tutto il resto della sua politica estera, una linea di condotta molto incostante e questa incostanza dipende, dalla man=canza di una coscienza politica nazionale che in deter=

minati momenti possa far agire tutta la nazione o una gran maggioranza della nazione, la quale imponga il si= lenzio alla minoranza dissidente. - Questa coscienza nazionale, posseduta in grado eminente dall'Inghilterra e mostrata anche dalla Francia, è posseduta in grado molto minore dalla Spagna; sicclè questa oscillando tra le di ficoltà della politica interna e i sogni imperia= listi per l'Africa, non corrispondenti alla sua poten= zialità economica e militare, la avuto rispetto al Ma= rocco una condotta incoerente. - E mentre prima del 1904 pareva che si fosse disinteressata del tutto dalle cose ritenendo che i diritti dormienti sul Maro ceo marocchine potessero risvegliarsi in un determinato giorno, quando le sue forze si fossero rifatte, quando vide che altri si affacciava alle porte di questo impero, allora si diede gon impeto a cercare di rimediare al tempo perduto ed allora ottenne quel trattato dell'Ot= tobre del 1904 colla Francia, che le rimonosceva una zo= na abbastanza larga di azione al di la dei possedimenti del Mediterraneo ed Atlantico.

Nonvessendosi però effettuato questo programma per effetto della Conferenza di Algesiras, la Spagna si adopera a sviluppare un programma di espansione per conto proprio al di là dei suoi possedimenti della costa marocchina, specialmente al di là di Cepta e di Melilla. Così è sorta nel 1908 e 1909 quella letta tra la Spagna ed il Marocco che apparentemente fu una lotte tra la

Spagna e le tribù del Riff, ma che aveva per movente i diritti accaupati dalla Spagna su certe miniere esistenti al di là delle frontiere dei suoi possedimenti ed in realta il desiderio della Spagna di rpingere più verso l'interno i suoi possedimenti della costa del Marocco.

Si sa come fu condotta la spedizione spagnola dell'anno scorso e come essa fini colla occupazione dei
porti che la Spagna si era proposto di occupare e colla rinunzia della penetrazione verso l'interno per la
inibisione della Francia, alla quale la penetrazione
spagno la avrebbe tolto la via diretta tra l'Algeria e
le costo itlantiche del Marocco, via diretta a cui aspira per mettere indipendentemente dal Mediterraneo la
Algeria in comunicazione diretta e breve colle coste
dell'Atlantico con vantaggio del suoi rapporti commerciali. -

Ora pur tenendo questa spedizione in più modera=
ti confini, essa ebbe per risultato una convenzione
stipulata dalla Spagna col Marocco a Madrid nel 19 No=
vembre 1910, che stabili la organizzazione di una poli=
zia omune e di una specie di condominio al di là dei
possedimenti spagnuoli di Melilla ed una specie di poli=
zia comune e di condominio per circa 30 km, pl di 11 di
una zona nectra segnata intorno a Cente, e che ridure da 1
100 a 65 milioni la indennità di guorra che la Spegna
pretendeva dal Murocco per la specizione del Riff e che

impone al Marocco un indennità di un milione e 500 mila lire come compenso dei lavori fatti dalla Spagna nei territori da essa occupati -

Questo fatto è un titolo veramente nuovo per gli annali delle spedizioni militari senza dichiarozione di guerra perchè rappresenta il caso di uno Stato che in= vade il territorio di un'altro senza essere in guerra, producendo danni morali, materiali e politici, che dareb= bero allo Stato irvaso il diritto di domandare una inden= nità, e che domanda a quest'ultimo un'indennità per le spese popportare nel preparare nel territorio gli atten= damenti per le milizie. - Così il Marocco è costretto a subire una specie di condominio analogo a quello Anglo-Egiziano nel Sudan per una piccola parte del territorio avvolgente la frontiera dei presidi spagnuoli del Medi= terraneo, o poi deve dare tra indennità di guerra e que= sta indennità particolare 66 milioni e mezzo di franchi che vengono divisi in 60 annualità, compresi il capita= le e gli interessi garantiti sulle dogane marocchine che debbono essere stabilite al confine di Ceuta e di Melilla e che debbono esseme amministrate dalla Spagna con im= piegati marocchini col proposito e colla missione di ac= cantonare alla Banca di Stato marocchina l'eccedenza del= le entrate doganali sulle spese di percezione sino alla concorrenza della comma che il Marocco deve dare alla Spagna.

Così pare che il programma della conferenza Ci Alagesiras, cirea i lavori da compiere nel Marocco, cirea l'organizzazione della gendarmeria e specialmente ciraca l'organizzazione dei servizi pubblici possa essere ripreso senza essere più turbato da questi dissensi politici tra i ari Stati contendenti.

Una delle imprese più importanti, a ca pare si tenga attualmente con intensità, è quella della preparamione del porte di Tangeri = Il porto di Tangeri, che è uno dei più comodi porti naturali del Mediterraneo, è destinato ai un grande avvenire, prima perchè è il porto di sbocc di tutto il Marocco occidentale e, colla pacificazione cei paesi posti al di là del Marocco verso il Sudan, amehe dell'interno dell'Africa; poi perchè l'Inghilterna anendo sempre più a ridurre Gibilterra in un porto esc sivamente militare, tende a liberare gibilterra dal gran commercio di carbone che vi si faceva sino ad oca ed a trasportare a Tangeri le sue casé commerciali d' carbone - Sicchè Tangeri è desti= nato a diventare non solo lo sbocco pel commercio del= 1'Africa occidentale, ma anche una delle più importan= ti stazioni di carbone del globo ed appunto per questo una delle prima imprese a cui si dedica la politica in= ternazionale del Marocco è quella di ridurre il porto di Tangeri nelle condizioni di un gran porto curopeo. Siccome poi nel Marocco non esiste nemmeno orga=

nizzazione municipale, così le funzioni municipali fumono assunte sino ad ora a Tangeri da una Commissione dei lavori pubblici, stabilita dai vari consolati stramieri. - Ora si tenta di dare a questa Commissione famore dendoni entrare un elemento elettivo degli abitanti europei ed indigeni, una forma di personalità giuridimo ca così da trasformerla in una vera municipalità probabilmente di darle personalità giuridica anche famondo la legge francese in modo da renderla capace di stipulare contratti di lavoro, di contrarre prestiti e di procedere così alla igiene ed alla viabilità di quem sta città destinuta a potere corrispondere alle esigene de di una vita civile ed europea.

Così si comincia a seguire anche in questa che è la più importante città del Marocco, per i rapporti con gli stranieri l'indirizzo già seguito nelle città più commerciali, e più importanti e marittime della Cina, quando quello funzioni municipali, che non erano cossituite e non potevano essere corrisposte alle autosità indigene, venivano affidate a corporazioni eurospee, le quali prima erano corporazioni volontarie a guisa li società, poi corporazioni costituite per via di rappresentanze e di elezioni, e protette e sorves

gliate dalla rappresentanza consolare e diplomati:a esistente nei territori rispettivamente cinesi e maroc= chimi. -

Ora dobbiamo brevemente ricordare quale sia stata l'azione dell'Italia nei riguardi della politica maroc= china. =

L'Italia non aveva e non ha grandi interessi commerciali nel Marocco ed era forse nel 1906 al nomento della conferenza di Algesiras la 6ª tra le grandi postenze nel movimento commercia e del Marocco.

Me siccome la più notevole importazione straniera nel Marcco, cioè quella dei cotoni lavorati, ammontami va allora 1,24 milioni di franchi all'anno su circa 60 milioni che erano tutto il commercio di importazione del Marccoo, così si vede che un margine abbastanza larego restava per l'attività italiana, che come si è afferemata così incommercio di Turchia curcpea e nele l'Asia minore coi prodotti cotonieri, così avrebbe potue to fare nel Marccoo, tanto più che altri prodotti, nei quali si distingue l'industria Italiana, come i fiammie feri sono tra i più importanti titoli di importazione nel territorio marccchino.

Ma oltre a questi interessi commerciali che, fino ad una pattuizione dell'equilibrio di tariffe possono essere tutelati sulla base di uguaglianza tra tutti gli Stati anche dopo la conferenza di Algesiras, l'Italia

aveva anche alcuni interessi politici, p. es .: una fab= brica di armi, che esiste ancora, ed una missione mili= tare cie poteva trasformarsi in un'azione molto effica= ce per influire o dirigere in qualche modo od in qual= che parte il governo marocchino. - E tanto era il prestigio di quest'azione militare e di questa fabbrica di armi, che per la bontà della sua tecnica era molto apprezzata dal governo Marocchino, che dopo la firma dell'atto generale della Conferenza di Algesiras i va= ri rappresentanti delegarono per indurre il governo marocchino a non rifiuture la ratifica a questa conven= zione il console italiano, non tanto perchè era il più anziano degli ufficiali consclari, ma perchè egli si trovava per il lungo periodo che aveva passato in que= sto ufficio e peril prestigio che gli dava la missione militare, in conditioni migliori per far sentire al governo marocchino la voce dell'Europa. - Allora avvenue un accordo dell'Italia colle potenze maggiormente intoressate nella questione del Marocco.

Per una specie di desistenza dell'Italia da ogni ingerenza nella questione mirocchina e per effetto di questa accordo restò senza ulteriore sviluppo la missiome ne militare italiana e nessun altro tentativo fo fatmo dall'Italia per aumentare la sua influenza nel Mamocco, tanto è vero che quando fu costituito il capimale ed il consiglio di sorveglianna della Banca di

Stato del Marocco vi fù un delegato marocchino, uno francese, uno inglese, uno spagnuolo, un'altro tedesco, ma nessun delegato italiano. -

Ahche in questo caso l'Italia desisteva da ogni azione più diretta nel Marocco per un accordo di desis stenza reciproca colla Francia per effetto del quale la Francia rinunziava ad ogni ingerenza nella Tripoli=tania. - Abbiamo già precedentemente visto come que sta desistenza della Francia in Tripolitania sia stata soltanto mominale per quello che si riferesce allo hinterland del territorio tripolino e non abbia più valore per quello che si riferisce alla Tripolitania propriemente detta, perchè le condizioni di questa sono mutate dopo il regime costituzionale in Rurchia. -

Così risulta che, per una crudeltà di eventi e forse non per inabilità di uomini, anche in questo caso della questione marocchina l'Italia è stata il solo paese che non abbia avuto alcun vantaggio poichè il danno della sua desistenza è stato effettivo ed i van= taggi che le dovevano derivare dalla desistenza al= trui sono stati nominali.

## L'AFRICA OCCIDENTALE FRANCESE

Mentre la storia e l'analisi delle istituzioni del=

1'Africa Sottentrionale francese riescono più interessan=

1' per le vicende che la Francia ha dovuto superare sia

per vincere le difficoltà della conquista, sia per vin=

cere le difficoltà dell'organizzazione, invece dal punto

di vista della coscienza della colonizzazione e del di=

ritto coloniale, molto più importante, benchè meno in=

teressante lal punto di vista strettamente storico, è

lo sviluppo dell'Africa occidentale francese.

Nel 1894 l'Africa occidentale francese fu costi=
tuita con colonie che erano del tutto indipendenti
l'una dall'altra, cioè il Senegal, la Guinea francese,
la Josta d'Avorio e il regno del Dahomey che è visino
al posto posseduto prima dalla Francia di Porto Nuovo
Più tardi vennero aggiunti a questi territori anche
quelli dell'alto Benegal e della Nigeria, e separata
la Guinea dimodochè nel 1899 l'Africa occidentale fran=
cese venne costituita col Governo generale delle dette
colonie

Sicche attualmente, a partire cioè del 17 Gennaio

1910, quando un'organizzazione simile venne data al pose
sedimento francese, il dominio francese in africa è
distinto in tre grandi governatorati ganarali:

19 Il Governatorato generale dell'Algeri ta cui di=

pennono tutti i territori dell'hinterland Algerino e indirettamente anche quelli della Tunisia;

22 il governatora o generale dell'Africa occidena tale a varie riprese rimaneggiato e definitivamente organizzato nel '99;

5º il governatorato generale dell'Africa equatoria=
le francese costituito nel 17 gennaio 1910.

Ma per arrivare alla costituzione organica e coordinata di questi governi, la Francia doveva procedere
prina all'organizzazione del suo dominio nei territori
dell'interno; e coi trattati per la divisione delle sfee d'influenza e con trattati stipulati coi capi indigeni, spingere dalla costa verso l'interno i suoi possodimenti e cercare di dare a questi nell'interno quel
collegamento che è necessario perchè un'entità coordinata economicamente corrisponda al coordinazionto di vita
politica che deriva dall'entità del dominio.

A quest'impresa la Francia s'è rivolta dopo il trattato di Berlino del 1885 che stabili i principi fon= damentali del diritto internazionale africano. Secondo questo trattato le potenze che vogliono acquistare domi= nii lungo le coste dell'Africa devono sobbarbarsi a cerate formalità circa l'acquisto e circa la denuncia alle altre potenze dell'acquisto stesso, per metterle in gra= do di far valere i loro diritti eventualmente preesisten= ti. Ma appunto per le insistenze del delegato francese

barone Descourcelles, le stesse norme non furono stabili= te per i territori posti nell'interno, sicchè quelli che avevano acquistato un trattato di costa potevano spingere il loro dominio verso l'interno adoperando l'antica dottrina del diritto coloniale, cioè quella che subordinava al dominio delle coste il dominio dei ter= ritori posti nell'interno che costituiscono un tutto geografico, (perchè, p.es.: fanno parte del bacino di un fiume che si getta nel mare in un punto della costa occupata.) Perciò sottraendosi alla necessità di certe formalità per l'occupazione dei territori posti nell'in= terno, questi maggiori stati coloniali costituiscono una specie di trust coloniale e si divisero prima di averli occupati i territori dell'interno, stabilendo quoi principi rispetto alla delimitazione delle sfere d'in= fluenza che a loro nel loro interesse parevano oppor= tuni. Da ciò è derivato che i principii relativi al= la divisione e alla ripartizione delle sfere d'influen= za furono stabiliti al di là e fuori dei limiti del diritto coloniale sancito nella conferenza di Berlino, da questi 3 o 4 maggiori stati coloniali europei fra loro, che non ammisero, a favore di stati di civiltà non europea, quei principii relativi allo stabilimento e al mantenimento della sovranità e alla dipendenza del territorio da un'altro come sfera d'influenza che so= stenevano a proprio vantaggio.

Così è accadato che tutti quegli stati meri che si orano formati nel Sudan, che erano stati convertiti all l'islamismo e sulla base dei principi. di questo s'era= no data una organizzazione politica non furono ricono= sciuti nella qualità di stati indipendenti che toglie ai territori il carattere di res nullius, da questi grandi stati coloniali. = E anche agli stati di civiltà non europea come per esempio la Turchia, non fu consent tito di far valere i principii del diritto internazio= nale che gli stati europei invocano a proprio favore rispetto all'hinterland e alle sfere d'influenza. Così è accaduto che la Turchia dovesse rinunciare al posses= so dell'oasi di Bilma e di altri territori posti al sud ...lla Tripolitania fino alla sponda settentricnale del Caço Tchad perchè a l'avore della Turchia la Francia, la laghilterra e la Germania non a metteranno quei princi= pii di indipendenza fra i territori che facevano vale= re fra loro

La Francia perciò, nella sua cura di estendere il suo dominio nell'interno e dar collegamento ai vari pose sedimenti nell'Africa settentrionale e occidentale, non trovò ostavoli nello stabilimento degli stati indigeni esistenti nell'interno, e non trovò ostavoli nei terrie tori pretesi nell'interno come indipendenza di territom ri proprii situati al nord dell'Africa dalla Turchia.

Non trovò ostavoli perchè quest, ostavoli non riconobre

e non v'era nessuno act to di forze sufficie ti per in=
durre a costringerla E perciò non dovette per ottenere=
questo score che accomodare i proprii interessi e veni=
re a patti cogli altri stati coloniali, e perciò cobbe=
ro un'importanza decisiva di fronte al non riconosci=
mento e all'impotaza di farsi valere da sè di altri
ostacoli, gli accordi colla Ge-mania e l'Inghilterra, e
specialmente con quest'ultima.

Dopochè nel 1899 l'Inghilterra, giunte colle trup=
pe anglo-egiziane, al sud di Kartum, trovò uno stabili=
mento francese stabilito dal maggiore Marchand a Fascio=
da, e impose alla Francia di ritirarsi, si passò in bre=
ve tempo, come abbiano ricordato, fra l'Inghilterra e
la Francia, da uno stato di rapporti che parevam minac=
ciar prossima la guerra, a un accordo per la ripartizio=
ne delle sfere a'influenza che preluse all'entente del=
1'8 aprile 1904.

Per quest'accordo del 1899 la Francia ritirava le sue truppe da Fascioda e riconosceva che l'Africa orien= tale, fuori di quei piscoli possedimenti da essa stabi= liti lungo le coste del Mar Rosso e della Somalia, era nella sfera d'influenza inglese. Per converso l'Inghil= terra, fatta eccezione di quei possedimenti che già go= verniva lungo le coste dell'Africa occidentale, riconob= be che ad ovest del bacino del Nilo l'Africa equatoria=

e settentrionale divesse riconoscersi nella sfera di influenza francese Così colla rinuncia di un punto che essa aveva acquistato verto il Sudan e il corso del Nilo, la Francia toglieva l'unico ostacolo che poteva opporsi al suo deminio nel centro del Sudan e al suo collegamento nel territorio del Senegal e della Guinea da una parte, e dell'Africa Settentrionale dall'alstra, e potè dare una vera consistenza di dominio continuate ai suoi territori nel nord e nell'ovest della Africa.

così il dominio francese veniva a estendersi a oltre due milioni di Km<sup>2</sup> di superficir, quindi di poco inferiore al quadruplo della superficie francese, con una popolazione che si calcola da 10 a 12 milioni per il desideri di enunciar cifre anche molto approse simative, ma anche non si può valitare perchè un cene simento in queste regioni non si è ancor fatto, e sae rebbe anche stato impossibile di fare.

Dopo aver ottenuto il collegamento geografico di questi territori, la Franc a trovò pratico e opportuno di dar loro anche un collegamento amministrativo, e costitui il governatorato generale dell'Africa occiadentale francese che può eserritare la sua azione unitaria e colonizzatrice, perchè trattasi di territori che, per quanto interrotti dal Gambia inglese, cala la Guinea portoghese, dal Togo, Came un e repubblica

di Liberia, pure convergono nell'interno, avvolgen la parte interna dei nominati territori eterogenei, co= si da formare una massa compatta di territorio francese. Per dare consistenza e facilità di governo ordinamento economico a questo terrimorio ha contribui= to un'altra serie di patti e ordinamenti, primo fra tutti l'accordo coll'Inghilterra dell'8 aprile 1904, che, fra gli altri argomenti, si riferisce amche a questa perte del territorio africano. L'Inghilterra, in cambio della rinuncia da parte della Francia a certi diritti di pesca sulle coste dell'isola di Terrano= va, rinunciava a un porto fluviale sul Gambia che da va alla Francia il dominio dei rapporti economici fra le parte inferiore di questo fiume appartenente alla Inghilterra e la parte superiore appartenente alla Francia.

Due anni più tardi nel 1906 un altro accordo col=

1'Inghilterra dava in affitto alla Francia due porti,
uno allo coce del Niger e uno alla confluenza col fiu=
me Benno. La Nigeria inglese si limita alla parte di
bessa del Niger, mentre la Francia domina tutta la par=
te alta e gran parte del corso del Bennè. Ora per po=
ter diviare il commercio su questo fiume per mezzo di
battelli propri, per poter pianare in territorio pro=
prio depositi e agenzie per il cormercio colle varie
popolazioni che abitano lungo le rive del fiume, la Fran=

cia ottenno dall'Inghilterra la concessione in affitto trentennale e rinnovabile, di questi due porti che fan= no si che nei riguardi del transito, delle dogane, del= la scrveglianza di navigazione e rifornimento di car= bone la Francia possa agire anche sulla parte del fiu= me non suo, come se le appartenesse

In cambio l'Inghiltera si fece concedere dalla

Francia e concesse a sua volta, che, finchè durava que sto patto, cioè nei trenta anni di affittanza, i Francesi e gl'Inglesi nei rispettivi territori del bacino del Niger, sarebbero trattati come sudditi dello stato che governa l'uno e l'altro territorio, cioè sul piede della più perfetta uguagnianza. = Inoltre la Inghilterra e la Francia accomodandosi fra loro circa la navigazione e il commercio lungo il corso del Niger usufraivano le conseguenze di un'altra clausola che venne pretesa quasi con animo presago alla conferenza di Berlino,

La conferenza di Berlino estese ei mandi fiumi occidentali africani i mincipi del diritto internazione nale fluviale europeo, dioè l'accessibilità anche agli stranieri nei rapporti della navigazione escluso il cabotaggio. — Nel Congo fu provvedute alla istituzione ne di una commissione internazionale che doveva vegliane come la commissione internazionale del basso Danumio, al regolamento e alle tasse di navigazione c ai

lavori necessaria nel fiume perche questa navigazione fosse facilitata = Invece ne Niger la Francia e l'Inghilterra ottennero che s'applicasse lo stesso principio circa la libertà di navigazione, ma che ve nisse affidata rispettivamente nel tronco francese e inglese al solo stato che rispettivamente lo possiede di eseguire i lavori, riscuotore le tasse ed esercita= re la polizia della navigazione. Sicche con questo patto di reciprocità i pulato fra loro e collegato colla affittanza dei due porti del Niger inglese alla Francia, i Francesi e gl'Ingles: hanno costituito un vero e proprio condominio nul Niger con vantaggio recipro= co. =

Organizzato così il territorio dal punto di vista del dominio, era opportuno organizzarlo dal punto di vista amministrativo. Sotto questo punto di vista la Francia ebbe la fortuna, e anche la mante felice dei suoi uomini di governo, di utilizzare prima per alcumi anni come governatore generale un magistrato colomiale che era stato governatore del Sonegal e poi un altro che era stato governatore della Guinea Francese e che quindi conosceva il passe che doveva governatore.

Questo governo generale è costituito da un goverme natore generale che ha un consiglio e che dipende diretm

mente dal ministero delle colonie e non ha il peso del governo di una determinata colonia.

Il governatore generale risiede a Dakar nel Seme negal, ma non è nel tempo stesso governatore del Sene gal, non ha che l'alta direzione di tutto questo complesso quasi federato di colonie francesi Egli dispone di una truppa di circa 15 mila uomini, di cui tre o quattromila di truppe coloniali europee e il resto di indigeni.

Fra questi si scelgono le guarnigioni dei territo:
ri più recentemente occupati, mandando sempre la trup=
pa di una regione a tener guarnigione in una regione
diversa.

Il governatore generale deve provvedere, oltre che al servizio militare, anche a quello amministrati=

vo e doganale di carattere generale, ha un bilancio

progrio che recentemente si saldava con una notevole

decedenza ed ha potuto stipulare un debito pubblico

garantito sulle entrate della coloria delle colonie

che ammonta a 112 milioni di franchi e che è stato ado=

perato in gran parte per la costruziore di perti di

ferrovia. -

Il bilencio coloniale che è alimentata esclisivalimente dai diritti doganali esdai diritti di navigazio=
ne deve provvedere ai bisogni generali di tutta l'As
frica occidentale francese specialmente alla sua dis

fesa ed ai lavori pubblici portuali o ferroviari, che si riferiscono al collegamento dell'una all'altra colo= nia e che quindi presentano un interesse generale. -

Ciascuna delle varie colonie, collegate insieme sotto un governatore generale, ha un luogotenente gover natore, un consiglio proprio ed un proprio bilancio, che si alimenta princi almente di tasse fondiarie, di tasse di esercizio e, nei paesi meno completamente ora ganizzati, di tasse di capitazione e di contributi del= le tribù semi-indipendenti, € che provvede alle neces= sità locali della colonia. - Ciascuna di queste colonie joi è rappresentata da un membro elettivo nel Con= siglio superiore delle colonia sedente a Parigi ad eccezione dei comuni di pieno esercizio, che sono 4, sta= biliti nella parte più antica della colonia del Senegal, - Questi sono detti comuni di gieno esercizio per= che sono organizzati come municipalità francesi e sono assimilati al territorio francese; gli abitanti quin= di di questi comuni eleggono tutti insieme un deputato al parlamento francese invece di eleggere un delegato al Consi, lio superiore delle colonie sedente presso il Ministero delle colonie a Parigi e danno perciò un primo esempio di assimilazione alla cittadinanza francese dei più civilizzati tra gli abitandi di queste colonie indipendentemento dalla differenza del colore, il che li fa fieri della loro cittadinanza come quei popoli

inferiori che ottenevano anticamente la cittadinanza romana. = Questi abitanti dei 4 Comuni di pieno eser= cizio del Senegal si distinguono dagli altri neri col nome di figli di S. Luigi.

Quest'organizazzione presenta dal punto di vista dell'ordinamento politico e dell'amministrazione una specie di gradazione che corrisponde alla educazione cho corrisponde alla educacione graduale di que sti lue= si inferiori governati dalla Francia. - I i comuni già ricordati rappresentano il sommo grado dell'assimi= laziore, che arriva fino alla con essione della citta= dinanga francese All'infuori di questi quattro comuni vi sono dei territori governato direttamente dal governatore assistito dal suo consiglio privato e col con= trollo del Consiglio di governo, quindi con quelle ga= ranzie e quelle possibilità di ricorso, che abbiamo già ricordate parlando dell'ordinamento generale delle co= lonie francesi - Poi a ciascuna di queste colonie vengono collega i verso l'interno i paesi di pro etto= rate che sono o governati ancora da capi indigeni o sot= traki al governo dei capi indigeni, ma governati con pove no militare direttamente dal governatore o du un 3.0 luogotonente senza le goranzie che derivano dolla conjugazione imposta al Governatore dal Consiglio Pri= vato ( dul siniacato del Consiglio Superiore colonia= le sederte a Parigi . I territori dunque di diretto

dominio, con maggiori garanzie nel Senegal e con minori garanzie nelle altre colonie, i territori governati di= rettamente dal governatore senza il controllo del Con= siglio coloniale è finalmente territori militari nella Mauritania e nella parte dell'alto Niger recentemente annessa costituiscoro le varie gradazioni delle forme di governo d' ques'i territori che convergendo tutti insieme nell'interno e riunendosi insieme nel centro dell'Africa formano la massa compatta dell'Africa occi= dentale francese.

Uno dei successi più importanti di questo governo coloniale è stato il successo finanziario poichè in 20 anni si sono raggiunte queste cifre. -

Il bilancio generale dell'Africa occidentale francese da una cifra di 27 milioni circa con una ecceden=
za di 58 mila franchi, quello della Mauritania da una
cifra di un milione e mezzo circa con un eccedenza di
43 mila franchi, il Senegal nell'amministrazione diret=
ta presenta un'eccedenza di 157 mila franchi, nei pae=
si di protettorato si ha un'eccedenza di 53 mila franchi, nella Guine: 509 mila, nella Costa d'Avorio di 50
mila, nel Dahomey 219 mila, nell'Alto Senegal di 311
mila, nel territorio militare del Niger di 253 mila
franchi. =

Sicche in 20 anni di governo in un territorio che 20 anti fa non era completamente esplorato la Francia ha potuto ottenere il risultato di un commercio che è salito negli ultimi anni da 155 milioni di franchi a 198 milioni con circa 114 milioni all'impertazione e 84 all'esportazione ed un bilancio che si salda in eccedenza notevole tanto nel bilancio genera.e. quanto in quello particolare delle singole colonie. . Questo sarebbe fun risultato anche non molto ammirevole se la Francia avesse organizzato in questi territori come antigamente si usava nell'econ coloniale della Spagna e del Portogallo nei loro colonizzazione, una macchi ristanza mosorbente tutte le risorse economiche de i e tramutan= te que le rison de nel tesoro della madra-patria colla rovina completa degli indigeni stessi. - Invece il risultato è mirabile appunto perche la Francia ha sa= puto organizare un'amministrazio oniale molto attiva migliorando le condizioni politiche, morali ed economiche degli indigeni delle sve colonie. - Il merito di questo risultato dove essere attribuito sopratutto alla progressività razionale colla quale la Francia ha proceduto per ottenerlo. - Prima di tutto que= sti amministratori france 3i, che conoscevano per avere lungamente dimorato in Africa l'indole della popola= zione indigena, incominciarono a dedicarsi a quest'im=

presa, liberandosi specialmente da due pregiudizi che sono sempre riusciti dannosi nel governo di queste po= polazioni inferiori. = Così essi si sono liberati pri= ma dal pregiudizio di ragionare del Noro come un tipo unico e costante che corrisponde nelle sue attitudini individuali, economiche e morali a quel carattere indistinto col quale si presenta a noi che non sappiamo distinguere il suo aspetto fisico esteriore; poi dal pregiudizio derivante dall'attribuire ai Neri in genere quel disgusto al lavoro che ha avuto lo schiavo per il lavoro servile che non lo arricchisce e che limitan= do o riducendo al nulla le sue forze fisiche e la sua salute serve ad arricchire il sio padrone. - Invece questi amministratori francesi, conoscendo gli indige= ni della parte più civilizzata del Senegal e gli indi= geni appartenenti a certe tribù civili che pare siano venute dall'Oriente verso l'occidente dell'Africa e sicho riuscite a'dominare militarmente ed economicamente gli altri indigeni prima della conquista europea, hanno capito cho lo svilippo economico di quelle regioni si sarebbe potuto intensificare quando sinfosse progressivamente dato a quegli abitanti la fiducia nella amministrazione e nella giustizia, e l'assicurazione e ogni ricchesza prodotta sarebbe stata sopratutto cchezza della popolazione che avesse contribuito a produrla . = Perciò si incominciò a far dipendere la

organizzazione di questi territori, piu che dal terrore e degli atti militari della conquista, dai colloquii e d dal sistema delle palabre. = Difatti in 20 anni non si ebbero movimenti rivoluzionari e la popolazione an= che dall'interno, persuasa col sistema delle palabre del propositi giusti del governo francese si ridusse a subirne ed a prometterne il rispetto. - In questo modo con una truppa che per un territorio di 2 milioni di Km² non arriva a 15 mila uomini, che sono quasi tutti verso l'interno, con 300 sole persone per l'amministram zione civile, con una corte d'appello sedente a Dakor, con 3 tribunali di prima istanza, con quasi 50 giudici di pace con competenza allargata ed una certa quanti= tà , di giudici indigeni, la Francia è riuscita a far accettare a questa popolazione il rispetto della legge e la fiducia nella giustizia, a far si che la sicurezza delle vie di comunicazione non sia inferiore a quelle di ogni colonia popolata da curopei e che per l'esazio. ne delle imposte non vi e nessuna maggiore fatica nel l'Africa occidentale francese di quelle che non vi sia in alcun paese europeo. - Ottenuta così l'accettazio= ne del suo dominio, il rispetto di certe regole di convivenza sociale e la fiducia nella giustizia e nell'amm ministrazione francese, quest'amministrazione ha cominciato a dedicarsi a sviluppare le attitudini tecniche di queste popolazioni ed à diffuso un certo numero di

scuole che ormai hanno superate il migliaio e che sono scuole latche in concorrenza colle scuole mantenute dalle varie congregazioni cattoliche e protestanti. 
Le une e le altre poi sono in concorrenza con un numero molto maggiore di scuole mussulmane che hanno maestri indigeni e che sono viste di buon grado dalla amministrazione francese. - Le scuole laiche governative francesi sono frequentate dalla parte più elevata della popolazione, perchè quelli che ne escono con buoni risultati sono preferiti nell'amministrazione ne lozale coloniale francese. - Queste scuole danno un rudimento di cultura e molto più nozioni di carattere tecnico, specialmente rudimenti generici d'indue stria casalinghe e sopratutto di agricoltura.

In questo modo la Francia è riuscita a spronare ad intensificare ed anche a migliorare la produzione dei vari produtti agricoli che possono aversi in quelle le regioni: Per es: siccome il cotone del Senegal è di qualità inferiore perchè non è coltivato coi procedimenti usati nei possedimenti inglesi della Nigeria, nelle scuole la Francia cerca specialmente di insegname re il modo migliore per la coltivazione del cotone; così nel Dahomey venne migliorata la coltivazione dei maiz e fu costruita una tramwia a vapore per portarlo verso le coste, allo scopo di dare una risorsa ai proceduttori dell'interno.

della crisi verificatasi nel 1908 specialmente colla proibizione del taglio e del ferimento della pianta nella stagione in cui essa si mette in movimento e in quanto si riferisce alla preparazione delle foglie di resina, che debbono essere preparate in modo piùtto= sto fine e trasparente perchè il compratore possa me= glio farsi una ragione della loro qualità. — Inoltre la coltivazione della palma producente mandorle da o= lio di palme e il sesamo ha avuto estensione grandis= sima —

Sicchè mentre quest'organizzazione francese è arrivata ad ottenere il vantaggio proprio, ha ottenu= to anche il vantaggio della popolazione - La Francia proseguendo in questa educazione progressiva dopo av " organizzato politicamente i paesi, dopo aver dato alla popolazione la fiducia nelle buone intenzioni della amministrazione che costituiva gli indigeni che si divi= devano i paesi e dopo aver migliorato l'economia di queste popolazioni, aprì il territorio al commercio anmone degli stranieri e migliorò le comunicazioni flu= viali e le comunicazioni ferroviarie.

La Francia non aveva fatto questo prima per non 
\*ar si che gl'indigeni, diventando nella loro ignoran=
.a vittime degli stranieri che si fossero stabiliti nel
loro paese, venissero ad odiare oltre che gli stranie=

ri che li sfruttavano anche il governo che nelle loro menti sarebbe stato da questi stranieri rappresentato. - Arrivato a questo punto il governo francese si diede allo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie; così si ebbe la ferrovia dalla Guinea al Niger e quelle aperte dal punto più alto dove cessa la navigazione li bera del Senegal al punto al di sopra di Timbuett dove comincia la navigazione del Niger, così fu fatto un collegamento ferroviario e fluviale in queste colonie in modo che si può tra ferrovie e battelli arrivare dal= la Francia a Timbuctu e di là con ferrovie e battelli si potrà tra poco discendere sino al lago Tchad e dall'altra parte sino sulle coste della Guinea. -La Francia poi utilizzava un esvo sottomarino che da un lato comunica colla costa del Sene= gal e l'Europa e dall'altra parte con Pernambueo ed utilizzava anche la telegrafia senza fili che met= te in comunicazione Timbucti con le coste del Senegal, queste con l'Algeria e queste con la torre di Eiffel =

In questo modo la Francia ha cercato di avvicinare, nei riguardi del collegamento economico, della dire
zione del suo governo e della trasmissione stessa delle notizie, alla metropoli questo complesso di coloni
nelle quali essa ha dimostrato, forse meglio che in qualita

coloniali -

## L'AFRICA EQUATORIALE FRANCESE

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Se si guarda una carta politica dell'Africa, si vede come per effetto della pantizione delle sfere d'in= fluenza tra la Francia e gli altri paesi interessati in quelle regioni, e specialmente tra la Francia e la Gran Bretagni, la prima abbia rinunciato ai suo. diritti roi= la parte orientale dell'Africa settentrion: le e la des conda abbia rinunciato alla sua espansione nella parto occidentale, sicche in questa parte la Francia ha potuto collegare i suoi territori dell'Africa occidenta; le con quelli dell'Africa settentrionale, e i possedio ment: delle altre potenze, invece di avere un'importanza continentale, si son ridotti ad essere come delle " = claves chiuse fra il mare e i possedimenti francesi. Così è avvenuto delle colonie della Costa D'Oro e del la Sierra Leone appartementi all'Inghilterra, così, in proporzioni minori, della colonia di Camerun della Ger= mania, e così dei piccoli possediranti spagnuoli e portoghes' sparsi lungo le coste. Ma queste enclave, per quanto limitate nella loro espansione verso l'interno da una partizione ormai irrevo abile delle sfere d'influenza hanno una certezza di dominio melle proporz oni

più modeste da questi trattati consentite, per effetto dell'importanza e l'organizzazione del tutto europea di queste varie potenze.

Una sola di queste enclaves si è trovata in conN dizioni diverse, e questa è formata dal secondo stato indipendente che ancora sussiste lungo le coste delàl'Africa cioè dalla repubblica di Liberia, situata fra la colonia inglese della Sierra Leone e la colonia francese della Costa d'Averio. Mentre degli altri possedimenti inglesi, portoghesi, spagauoli e tedeschi la Francia intendeva di rispettare e comprendeva di dom ver rispettare i confini nei quali erano stati ricenosciuti, rispetto alla Repubblica di Liberia essa, per effetto della partizione delle sfere d'influenza coll'Inghilteren che le abbandonava ogni espansione ul= teriore mell'occidente africano, riteneva che fosse una specie di riserva, della quale poi potesse, con usurpazioni successive, arrivare fino al completo dominio. E mentre prima la calcolava nell'orbita della sua espansione economica con uno scopo e un fine indefinito in ordine di tempo, poi la calcolava anche nella sua sfera di ordine politico.

Ma le vicende della politica internazionale fecero si che questa repubblica tornasse da ultime setto
la pretezione di pello stato al quale aveca indiretta-

DIRTITO E POLITICA COLONIALE Dispense XLIV

mente dovuto la propria origine. Questa repubblica di Liberia sorse nel 1822 come una colonia fondata per impirata privata e senza una personalità politica ben definita. Fu una società filantropica americana per il collocamento degli schiavi neri liberati che riscatava i neri schiavi d'America e li trasportava su que sta costa che aveva comprata dai capi indigeni. Le vimente e con banta ricchezza di dati storici, geografici, antropologici e anche denografici espressi nell'ompera magistrale di Sir Harri Johnston sulla Liberia, che sarebbe perfettamente inutile perdere tempo a riasmamerie.

Basterè dire che queste colonizzazioni private di neri civilizzati, furono due in origine, la Liberia e il Maryland; più tardi si fusero in una sola sotto il nome di Liberia, ed ebbe per capoluogo una nuova città. a cui fu dato il nome di Monrovia, dal nome del presime dente Monroe, che era al sommo del potere degli Stati Uniti di America quando la colonia fu fondata. Così continuò un esodo limitato di neri liberati in questa colonia che non aveva una caratteristica politica ben definita fino al 1847, quando l'Inghilterra cominciava allora ad affermare sempre più la sua intenzione di espandersi nell'interno di Sierra Leone ove anche aveva stabilito un grupio di schiavi liberati in una città

detta appunto per questo scopo Free-Town, contestò il diritto di questa nuova comunità di levare dazii doganali, dicendo che questi sono una espressione del= la sovranità territoriale e che un'organizzazione pri= vata diretta ad una società non poteva pretendere al= la sovranità.

Fu allora che per l'aiuto degli Stati Uniti d'America questa colonia si trasformo in repubblica indi= pendente che, riconosciuta prima dall'Inghilterra e dalla Francia e successivamente dagli Stati Uniti, dal 1847 forma parte degli stati civili, E' una repubblica governata esclusivamente da neri civilizzati, e or= ganizzata secondo il tipo della repubblica degli Stati Uniti d'America, colla differenza che, non essendo una Repubblica federata, ha una stella sola nella propria bandiera invece di parecchie. . Tutta la co= stituzione degli Stati Uniti d'America viene riprodote ta, naturalmente in forme microscopiche. V'è un presia dente e un gabinetto, con un minor numero di membri che non negli Stati Uniti, un senato con 6 senatori. una camera di rappresentanti con 13 rappresentanti, e un esercito molto piccolo, ma abbastanza bene organiz= zato, e un'organizzazione scolastiva che è una delle più perfette fra i popoli di colore, perche sorrette dal= le forze delle varie chiese protestanti, specialmente non conformiste americane, the accompagnano sul terririo della repubblica di Liberia le varie confessioni che erano rappresentate da gruppi di neri americani che si sono recata ad abitarvi.

Questa repubblica di trova di fronte a gravissi= me difficoltà dal punto di vista interno. Infatti con un territorio mal definito verso l'interno in gran para te non ancora bene esplorato, con una foresta finora in molte parti impenetrabile, con una popolazione di circa due milioni e mezzo di abitanti, non è governata che da un gruppo di circa 20 mila neri civilizzati, in parte venuti dagli Stati Uniti, in parte educati e Maturalizzati in Liberia, in parte venuti da Sierra Questi 20 mila negri civilizzati devono provvedere al geverno di tutta questa popolazione che abita in un territorio a cui non si è ancora estesa non solo l'organizzazione amministrativa, ma, ne' punti più lontani dalla costa, nesseno l'esplorazione. sunque un'opera di colonizzazione appena cominciata che è stata affidata al primo gruppo di coloni arrivati su quel territorio aturalmente questo gruppo di neri civilizzată, ai quald è state afficato un compito tanto and difficile di governo e di comonizzazione, si trovarono di fronte a difficoltà gravissime di cam rattere finanziario; e sincome è facilissimo prestare ai neri anche civilizzati perchè essi si sono finora dinostrati uno dei popoli più imprevident così la repubblica, per le stipulazioni ingorde e i patti disones sti specialmente dei gruppi bancari inglesi di è insedebitata al ai sopra delle proprie forze, e à contratto debiti tanto disastrosi, che recentemente una comm missione degli Stati Uniti d'America recatasi con mandato ufficioso per studiare le condizioni della repubblica, dimostrava che nell'ultimo prestito con una cam sa inglese di 500 mila dollari, 300 mila soltanto erado no venuti nelle casse del tesoro, quantunque sull'importo to totale fosse gravato l'interesse del 5 ½ %.

Di fronte a queste difficoltà la repubblica liberiana si trovò nella necessità di ricorrere all'aiuto di quelche protettore disinteressato, a ellora pensò al governo degli Stati Uniti che aveva indirettamen= te tutelato la sua indipendenza e dopo s'era completamente disinteressato della sua sorte. . A determinare più tardi l'intervento degli Stati Uniti ebbe una influenza decisiva la condotta manifestatamente invadente della Francia rispetto al territorio liberiano. In tutti gli stati di civilta europea per una specie non europea oanche se sono di civilia di acquisto educativo di questa civiltà , ma appartenenti per razza a gruppi non europei, i popoli e stati europei cercano di rappresentare l'ordinamento di essi molto più difettoso di quello che effettivamente non sia, e pretendono dallo stato funzioni molto più conplesse e complete di quel che non si pretenda peciprocare mente fra stati europei, e non riconoscono tutti quei

diritti che fra stati europei vengono ordinariamente riconosciuti. Così per es.: se di recente si solo letti degli apprezzamenti sulla repubblica di Liberia nei maggiori giornali e riviste inglesi e francesi ( tra queste ultime per esempio le citate Questions diplomatiques et coloniales, si vede la rappresentazione quasi di un governo che non possa adempiere alle funzioni elementari ad un governo domandate, onde il bisogno che quella repubblica sia assunta sotto la tutela di uno stato più forte e più progredito. Invece la commissione americana che ha studiato la repubblica libe= riana dimostra che ciò che è veramente imperfetto è l'ordinamento economico e l'amministrazione finanziaria dello stato, e questo, sopratutto in quanto si riferi= sce all'ordinamento economico, per la mancanza di stra de, alla costruzione delle quali non hanno mai potuto sopperire le risorse esauste del tesoro dello stato. Dal punto di vista finanziario è notevole la deficienza delle risorse, abbandonate quasi del tutto ai redditi doganali in un paese il cui commercio totale non atriva agli 11 milioni di franchi e che non ha la facoltà di assorbire redditi fiscali, perchè nell'interno le tribù sono nei riguardi internazionali pertinenti alla Liberia, ma nei riguardi interni quasi del tutto indipendenti dal territorio liberiano e non assogettabili per le risorse militari esigue del governo stes=

80. =

Ma nel resto la commissione americana dimostrava che il popolo liberiano, nella sua parte civilizzata vivente intorno alla capitale, è uno dei popoli più ossequienti alla legge, più regolare hel modo di vita, e più onesto anche nei riguardi commerciali, come dimostrava recentemente anche un grande commerciante di Liverpool che scrivendo al Times dichiarava che in 20 anni di rapporti commerciali con molte case della Liberia non aveva avuto molte sofferenze commerciali, o ne aveva avute in proporzioni minori che in altri stati coloniali abitatti esclusivamente da popoli bianchi. Ma questa rappresentazione favorevole delle condizioni morali e intelletiuali della repubblica libe= riana non soddisfacevano l'Inghilterra e la Francia che volevano procurarsi una giustificazione per la meditata invasione del territorio di questa repubblica. Per procedere all'assoggettamento graduale del territo= rio liberiano i due stati confinanti mettevano in o= pera quell'altro principio differenziale a cui si è accennato prima è che in contrapposto con quello som stenuto dalla Francia e accettato alla conferenza di Berlino fra gli ttati europei. Ciòtmentre dagli stati di rezza non europea si pretendono funzioni e per= fezioni superiori a quelle che si pretendono fra stati di razza europea, ai primi non si concede quel dirit= to di sovranità, o non si riconoscono le conseguenze da questo diritto derivanti, che si riconoscono invece fra stati europei:

Così fra stati europei si divisero le varie sfere d'influenza nell'Africa, ma dopo averle divise si cal= colarono le varie sfere reciprocamente come abbandonate alla futura organizzazione politica e amministrativa dei singoli stati senza pretendere che questi doves- sero immediatamente sviluppare i territori alla loro influenza abbandonati. Nessuno ha mai preteso che la Prancia organizzasse subito come un dipartimento francese i territori sulle sponde del lago Tchad, o che l'Inghilterra organizzasse come una contea inglese i punți più elevati del corso del Niger.

Invece questo fu preteso per la repubblica Liberiana, per riconoscerle e non contestarle i territori
che indiscutibilmente le appartenevano, perchè erano
stati originariamente acquistati dai capi indigeni dalN
le società coloniali che avevano fondato la repubblica.

Così avvenne che nel 1885 l'Inghilterra ottenne dalla Liberia la cessione di una parte dei suoi terristori verso Sierra Leone e che nel 1892 la Francia otsetenne una delimitazione del territorio della Liberia che nell'hinterland di questa abbandonava alla Francia delle regioni che indiscutibilmente appartenevam

no alla Liberia

E così queta repubblica, che avrebbe potuto avere un territorio di circa 150.000 Km2 di superficie, era ridotta a poco più di 100.000 Km2 Ma nella convenzione per la ripattizione dei territori del 1892 era stabilito da parte della Francia e acconsentito dalla Liberia, che se questa non avesse poiuto guardiare e tutelare la sua frontiera, sarebbero state organizzate delle ptruppe francesi, e che l'indipendenza e l'integrità della Liberia non erano riconosciute dalla Francia se non in quarto la Liberia si mantenesse nella possibilità di ditenderle. Così da un labe la Francia essendo impossibile che la Liberia ocsupasse militar= mente, con un esercito di 4.000 uomini, tutti i posti della frontiera, aveva l'hinterland della Costa d'Avo= rio, e si preparava un motivo legittimo per occupare questi posti di frontiera e avere nelle proprie mani tutti i territori nella Liberia.

Inoltre, siccome era impossibile che di punto in bianco il governo l'beriano, che rappresentava solo 20 mila persone sivilimate, potesse far valere la propria autorità su tutte le tribù in parte barbare e antroposfaghe mell'interno, così la Francia si preparava una specie di giustificamene per poter imporre alla Libesria il preprio protettarato, col pretesto che questa

non era stata capace di far valere la sua sovranità e tutelare la propria indipendenza. - Fu per assicurarsi in plù medesti confini il riconoscimento della propria indipendenza e per liberarsi da questa minaccia continua di occupazione e di invasione francese dalla parte del proprio hinterland che la Liberia si adaitò a modificare la Convenzione del 1892 con un'altra del 1905, colli quale cedeva ancora una parte dei suoi territori, i (uali in questo modo divennero inferiori a 100 mila Kn<sup>2</sup> di superficie. -

Nel 1907 veniva stabilita una commissione mista di frentiera in parte formata da ufficiali francesi per conto della Francia ed in parte da ufficiali olane desi per conto della Liberia, - che delimitando i vece chi confini li ritagliava ancora un po' quello che la convenzione del 1905 aveva abbandonato alla Liberia.

Così di cessione in cessione, di ritiro in ritiro la Liberia arrivava ad assicurare se non altro una frontiera che non potrà più venire contestata dopo la delimitazione stabilita in seguito alla convenzione del 1907, resa definitiva da un protocollo del 13 Gennaio 1910 =

Ma nel tenpo stesso che con tanta precisione venimo va delimitate il territorio della Liberia per quanto in più ristretti confini, restava sempre inverta la sua condizione finanziaria. - E qui appunto l'aspettava al

varco, per dir così, la influenza francese, perchè era necessaria un prestito per sviluppare le risorse dello Stato e per avviare una rete di vie di comunicazioni.

Questo prestito non avretbe potuto farsi che da un consorzio setto la tutela delle varie potenze interessate: Germania ed Olanda come patenze commercianti in Liberia, Francia ed Inghilterra come potenzo commercianti in Liberia e come aventi interessi territoriali.

Questo consorzio implicanto una specie di serves glianza sui servizi di Stato, specialmente su quelli doganali dati in garanzia del prestito, metteva in certo modo la Liberia come sotto il projettorate cels lettavo di queste varie potenzo.

Fu allora che il Governo liberiano comprese che
per salvare la sua indipendenza non c'era che un mese
zo solo, quello di invocare l'intervento dello Stas
to dal quale avevano avuto prigine i loro antenati,
i fondatori della repubblica. - Un'ambascaeria allos
ra mandata a Washington domando che una missione as
mericana visitasse e si informasse delle vere condis
zioni della Liberia, ed ottenne la garanzia del pres
stito liberiano da parte degli Stati Uniti di America,
la nomina di un delegato governativo americano come
sonsulente della repubblica di Liberia e la tutela
di questa nei rapporti con gli altri stati da parte

del Governo Americano. - L'intervento quindi provviso=
riamente invocato di uno Stato, che in quella repubbli=
ca aveva più interessi morali che politici ed economi=
ei, ha arrestato al punto in cui si trevava coi protocolli del 1907 e del 1910 l'invasione francese al di
qua dei confini della Liberia.

Ora questa repubblica si trova ad essere protetta

nella sua integrità dall'intervento degli Stati Uni
ti, ad essere considerata da questi come una riserva

futura per la ulteriore immigrazione di eccesso di po
polazione nera del territorio americano e ad avere rap
porti commerciali con i vari paesi europei, dei quali

i più esigui sono quelli con la Francia, essendo in

prima linea coi rapporti commerciali liberiani la Ger
mania col 58 pp. % del commercio totale, poi l'Ing

ghilterra col 32 % a per il resto la Francia, l'Olan
da ed in proporzioni trascurabili gli altri paesi. -

Così la Francia ha finito la delimitazione del suo possesso territoriale intorno a quello che è stato orzanizzato recentemente col nome di Africa occidentale. francese. = Non per effettuare un vero e proprio parallelismo coll'Africa occidentale francese, ma per applicare anche negli albri territori dell'Amfrica occidentale posti più a sud la politica segui; ta con tinto vantaggio nei territori del Senegal ed in quelli vicini; nel 1910 furono organizzati anche

i territori del Congo ed i territori a questo vicini sotto un governo solo e come una sola colonia col nome di Africa Equatoriale francese. - Il Territorio del Gabon che occupato nel 1841 restò sino al 1880, poco sviluppato verso l'interno, i territori del Mendio Congo e dell'Ubangi, occupati dal Brazzà di Savorghan nelle sue spedizioni dal 76 al 78, dal 79 al-1'82 e dall'83 fino alla fine della sua missione e finalmente poi i territori dal Sheri fino al lago Tenad collegati più recentemente con questi furono riuniti come una colonia sola sotto il nome di Africa Equatoriale Francese. -

In quest'organizzazione si ebbe la sapienza veranente notevole di combinare insieme tutti i vantaggi
dell'accentramento, rappresentato da un governo generale, con tutti i vantaggi di un decentramento rappresentato dall'autonomia delle varie colonie, le quali
dopo questo ordinamento sono più autonome dal punto di
vista dell'amministrazione e del regime finanziario
verso il governo generale da cui dipendono, da quello
che originariamente non fossero verso il mihistero
delle colonie francesi che accentrava in sè la dig
rezione dei singoli governi coloniali.

Il governette dell'Africa Equatoriale francese residente a Brezzaville, capitale del Medio-Congo diventata capitale di tutta l'Africa Equatoriale Fran-

cese ha competenza su tutto quello che si riferisce ad interessi generali, quindi ordinamento delle dogane sotto la sorveglianza del ministero delle colonie francesi, reclutamento del personale, che è abbandonato all'arbitrio del governatore generale per quanto riguarda il personale che non abbia diritto a pen» sione, e she è proposto dal Governatore e nominato dal governo centrale se si tratta di personale che abbia diritto a pensione. - Questo personale non è sotratto all'arbitrio del governatore generale se non in quel= lo che si riferisce al servizio di tesoreria ed al servizio giudiziario. = Il governatore generale ac= centra in se i redditi doganali ed i servizi che si riferiscono al collegamento stradale ed alla difesa di tutto il complesso delle colonie; mentre invece i luogotenenti governatori, restano sotto la sorveglianza ed il sindacato del governatore generale. Fuori di questi rapporti l'autonomica in tutto il resto dell'amministrazione fiscale ed economica delle singole colonie è completa. - Queste colonie formano ormai un gruppo non solo apprezzabile per l'estenzione territo riale che equivale a circa 1.500.000 Km2 coi territo= ri novellamente annessi del Tchad ma anche hanno una popolazione da 10 a 12 milioni di abitanti, la quale quantunque finanziariamente abbia ancora bisogno di un sussidio di 6 milioni annuali dal bilancio metropoli.

tano perchè si tratta di organizzare tutto il meccanismo di governo e di amministrazione pubblica, ha già un bilancio economico molto favorevole perchè ha una esportazione che eccede i 20 milioni di franchi £d una importazione che è di poco superiore a 15 milioni.

La organizzazione economica di questo gruppo di colonie era stata tentata col sistema delle concessio= ni a privati, specialmente a grandi società. - Difatti c'è stato un momento di tanto entusiasmo per questo re= gime di concessioni che 40 compagnie concessionarie si erano dedicata allo sfruttamento dei terreni del Congo Francese. -

La prospettiva di questo sistema era ottima non solo perchè trattasi di terreni molto fertili per la produzione del caoutchouc e di altri prodotti della flora tropicale, ma anche perche sono stati notati giacimenti auriferi e minerari importanti.

Ma nel sistema delle concessioni l'ammibistrazio=

ne francese ha voluto imitare l'amministrazione britan=

nica senza però seguirla in tutto. - L'Inghilterra

ha seguito per molto tempo, ed in parte prosegue anco=

ra nella Rodhesia, il sistema delle concessioni, ma

ha concesso questi territori a queste compagnie a car=

te che avevano la missione di sviluppare economicamen=

te il territorio e nel tempo stesso di governarlo. - La

Francia invece volle riservare a sè il diritto di gover=

no politico, l'ordinamento fiscale e l'assorbimento

tratti di territorio nei riguardi del laro sfruttamento economico. = Ora siccome nel primo periodo di tempo l'organizzazione di questo sfruttamento anche per
la sola raccolta del caoutchouc porta spese notevoli
per le vie li comunicazione, l'organizzazione di carovane, il she è bene illustrato nella storia del Congo belga durante gli ultimi anni, le compagnie, che
non avevano diritto di governo, che non potevano alla
loro volta organizzare parte di territori, elevare tasse o esigere tributi in natura, si trovavano nella impossibilità di far fronte con altre attività alle passività necessariamente inevitabili nel primo periodo
dello sfruttamento pienamente e propriamente ecomonico.

Così il sistema delle concessioni nell'Africa

Equatoriale francese, ha dato cattivi risultati, non
perchè esso sia cattivo in sè, ma perchè la Francia non
l'aveva applicato nei soli modi in cui doveva essere

applicato, o colla concessione di vero governo del term

ritorio come quelle delle compagnie a carta inglesi o
colla concessione di arbitrio fiscale che arrivava per
sino alla schiavitù ed a crudeltà inaudite nel Congo

Belga, ma che per lo sfruttamento economico metteva
in valore, come suol dirsi, il territorio.

Ora dopo aver provveduto alla rierganizzazione po-

litica dell'Africa Equatoriale francese ed agli elemen= ti della sua organizzazione amministrativa mediante un opportuno decentramento, il Governo francese si è dedicato a provvedere alla sua riorganizzazione economica, e per questo scopo, dopo aver proposto un prestito di 75 milioni di franchi per riorganizzare le risorse ecos nomiche del paese, ridusse ques;o prestito a 21 milioni sanciti l'anno scorso con una legge votata poco prima della riorganizzazione politica dell'Africa Equato= riale francese. - Questo prestito di 21 milioni, dei quali circa 2 milioni sono dedicati ad estinguere un prestito anteriore deve servire in parte a lavori ed in parte a studi. . I lavori debbono riferirai alla costruzione di strade e specialmente di strade ferrate, alla determinazione di piste e punti di guarnigioni per le carovane nei punti in cui queste ferrovie non possono essere costruite, e finalmente alla siste= mazione dei corsi d'acqua ed alla costruzione dei porti, specialmente alla foce del Gabon dove esiste un porto ottimo naturale che con poco può essere rese, tanto dal punto di vista commerciale come dal punto di vista strategico, senza rivali in tutte le coste del= l'Africa occidentale.

Inoltre venne modificato il sistema delle conces-

sioni nel senso che tutte le concessioni ancora in vigore, vengono mantenute soltanto sino al 1930 con tutti
i diritti che erano stati originariamente dati alle compagnie nel periodo dei primi 10 anni e col diritto di
proprietà nei soli territori definitivamente messi a
cultura, coll'abbandono invece del libero commercio, del
l'occupazione e delle concessioni agli indigeni di tuta
to il resto del territorio. -

Dal punto di vista della cultura si ridussero sin d'ora i privilegi delle aree per tutti i terreni non affidati o concessi in proprietà delle compagnie conicessionarie, al solo sfruttamento del caoutchouc, restando libero all'economia individuale lo sfruttamento delle altre risorse vegetali.

## I POSSEDIMENTO DELL'OCEANO INDIANO MADAGASCAR

Uno degli atti più prettamente politici della Francia durante quest'ultimo periodo della sua politica comboniale è stato quello che l'ha indotta, senza abbandomnare i centri di diffusione del suo impero negli altri continenti, ad estendere sempre più il suo impero afrimano, così non solo da diventare una delle potenze quamisi dirigenti in uno dei continenti che sono suscettimi bili ancora di colonizzazione, ma da esercitare questa

probabilità di perdere un'altra volta quest'impero per la sua deficienza nello sviluppo, o, per meglio dire, nel modo di far valere le sue forze marittime. Questa sua politica si è specialmente esplicata nell'Africa settentrionale e occidentale, dove è arrivata a formamere quell'impero compatto per territorio e che, coll'andar del tempo, potrà completarsi anche economicamente per la sua grande varietà, delle parti del quale siamo venuti discorrendo nelle passate lezioni.

Lungo le coste dell'Africa orientale invece la

Francia non ha sparso che qualche posto militare piuta

tosto costituito come punto d'appoggio alla sua flota

ta specialmente pel percorso dell'Estremo Oriente e dela

l'Australia che come punto di partenza di una politica

coloniale. Anche nella converzione del 1909 con l'Itaa

lia e l'Inghilterra per una eventuale partizione delle

sfere d'influenza nel territorio etiopico, la Francia

ha riservato per sè la parte più modesta di quel terria

torio, quella necessaria per la difesa delle sue impres

se ferroviarie nell'Abissinia.

Dove il suo impero s'è mantenuto e durante l'ul=
timo mezzo secolo s'è anche di molto accresciuto è nel=
la parte insulare dell'Africa, nelle isole così dette Mad
scarine dal loro scopritore portoghese e che al momena
to della rivoluzione francese erano nominate isole Bors

bone e Isola di Francia. La Francia era stata scacciata mel 1810 e nel 1811 da queste due isole: mel febbra= io 1811 dall'Isola di Francia denominata ora isola Maurizio, e nel luglio 1810 dall'isola Borbone che aveva cessato allora di essere chiamata Borbone ed era nominata Bonaparte in onore di Napoleone Iº, e che restitui= ta alla Francia nel 1815, su denominata più tardi isola Riunione. In quest'isola non v'è oggi di notevole nè l'importanza economica, nè un'irradazione di potenza nelle regioni più vicine, ma piuttosto il fatto che la Francia, avendo ricuperato in quest'isola una parte del dominio antico, l'ha collocata in quella categoria di colonie privilegiate, a cui appartengono la Martinica e la Guadalupa, che non sono rette solo con decreti, ma anche con leggi, specialmente metropolitane, mentre nelle altre colonie il potere esecutivo nel senso francese è anche legislativo nel senso di un dominio colo= niale pubblico e privato. All'isola Borbone spettano gas ranzie, oltre che legislative, anche costituzionali, nel senso che i nuovi abitanti europei o assimilati ad Europei, sono cittadini francesi, che essi eleggono due deputati e un senatore al parlamento di Francia, che, salvo alcune puccole modificazioni, che è inutile ricor. dare circa l'applicazione delle leggi civili e la maggior competenza dei giudici inferiori in confronto di quel che avviene in Francia e alcune modificazioni relative alle leggi di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, tutto il regime legislativo e amministrativo della Francia è esteso a questa colonia.

Inoltre è importante il governo di questà isola perchè la Francia vi ha fatto prova della sua tendenza a una politica liberale di razza che la rende più atta forse di qualunque altra potenza coloniale al governo e all'assimilazione degl'indigeni. Nella politica di razza si può segnare una linea di demarcazione fra le potenze latine e le potenze di tipo teutonico. Que= ste hanno quel sentimento aristocratico della razza e del colore che è arrivato al massimo negli Stati Uniti d'America, dove basta un ventesimo di sargue di colore in una persona per assimilarla alla razza inferiore e metterla socialmente al bando dalla razza superiore . Invece nelle popolazioni di razza latina questo " criterio di separazione delle razze che arriva quasi alla rigidità della casta non esiste, o, se esiste, è di imitazione e importazione delle razze teutoniche. Tutti sanno come gli spagnuoli si sono mescolati alle razze indigene di tutti i paesi conquistati, e sopratutto nell'America del Sud, dove a cominciare dal Chile, che ha la percentuale minore, si arriva fino alle repubbliche dell'America centrale che hanno quasi i tre quarti della popolazione di razza indigena assimilati alla civiltà spagnuola. La Francia e il Portogallo han= no seguito la stessa politica.

I Portoghesi di Goa sono tutti Indiani assimilati alla razza portoghese, e così a Macao e a Malacca.

Qualcosa di simile ha fatto la Francia nell'Isola di Riunione dove la maggior parte degli schiavi libe rati furono proclamati cittadini francesi, e dove, sal= vo una piccola parte della popolazione che, quasi per condizioni naturali, ha costituito un'aristocrazia, an= che la popolazione così detta europea è mescolata di elementi indigeni ed immigrati Malgasci, Negri e Arabi così da costituire una popolazione mista che era la sola che potesse acclimatarsi in un territorio dove, specialmente per il diffondersi della malaria in seguito al diboscamento, la popolazione europea avrebbe potsto difficilmente attecchire e moltiplicarsi. E con questo mezzo la Francia è riuscita a portare la sua civiltà in un territorio quasi tropicale, senha dover ricorrere al sistema barbaro di distrazione della popolazione indigena.

Ma di fronte a questo successo della politica indigena nell'isola Riunione, sta come antitesi l'insuccesso della sua politica economica. Quest'isola prosperava sopratutto pei prodotti di generi tropicali e specialmente dello zucchero di canna. — Ora con la liberazione degli schiavi maneò la mano d'opera a buch mercato e maneò fino a un certo punto la mano d'opera an-

che non a buon mercato perchè gli schiavi liberati non vollero continuare in quello che era per loro lavoro servile, e si diffusero nell'interno diventando coltis vatori e piccoli proprietari per conto proprio. Allora si cercò di far venire la mano d'opera indiana e per questo si stipularono quei contratti di lavoro a tempo determinato che riducendo la parte impegnata a lavora= re nella condizione di essere punita quando veniva a mancare al suo impegno per tutto il tempo pel quale si era impegnata a lavorare, costituivano contratti di opera vietati dal codice delle potenze più civili. Perciò il governo indiano proibì questo genere di contratti e la mano d'opera venne a mancare. Dopo di aver ricorso alla mano d'opera indocinese senza buon risul= tato, si cominciarono ad importare Malgasci. = Ma allora cominciò la crisi del caffè che veniva importato anche in Francia a più buon mercato dal Brasile, e dello zucchero che veniva prodotto colla barbabietola in Francia stessa e della vaniglia che veniva anche pro= dotta in Francia per sintesi chimica in modo da far concorrenza alla maniglia coloniale. Nè derivò una decadenza economica dell'isola di Riunione, il cui commercio complessivo, che nel 1860 era di 111 milioni di franchi, che su una popolazione di circa 200 mila abitan= ti rappresentavano una notevole prosperità, nel 1880 era sceso a 60 milioni e nel 1907 a 26 milioni, producena cadenza che non mostra di volersi arrestare,

Sicchè attualmente l'isola di Riunione, se ha una importanza come esperimento di assimilazione di popolazioni eterogenee alla civiltà europea e come punto di appoggio della flotta francese, come elemento di floridezza non ha che il valore di un rudero su cui non si sa se l'amministrazione coloniale francese può arrivare re a far sorgere un nuovo edificio.

Le isole Komore, che sono state assunte sotto la alta sovranità francese nel 1866 e annesse definitiva=
mente alla Francia nel 1906 mediante trattato e asse=
gnazione di una pensione al sultano, hanno già, su una
popolazione di poco più di 100 mila abitanti, un movi=
mento commerciale di oltre quattro milioni di franchi.
la popolazione vi è mista di elementi asiatici e afri=
cani, senza però quasi nessuna mescolanza di elemento
europeo.

Originaziamente le isole Komore furono occupate come un centro di colonia penitenziaria per tutte le combonie francesi nell'Africa, e più tardi vi si introduse sero colture tropicali, specialmente quelle del cacao e del caffè. Con queste due colture, di cui ora solo la prima ha vera importanza, le isole cominciarono a una certa prosperità.

A proposito delle isole Komore ricordiano che nel 1885 fu convocata a Napoli la prima conferenza colonia= le della società africana che s'era costituita in quela la città, e in quella seduta pubblica, a cui assistevano rappresentanti di giornali italiani e francesi si comincio a discutere sulla possibilità di prendere posa sesso di una delle isole Komore per inviarvi i coatti e i recidivi italiani, per farne un centro di una di quele le colonie penitenziarie che poi diventano colonie liebere, come p. esempio l'Australia. La discussione si fece tanto viva e pubblica e se ne parlò tanto nei giornali, che non passarono quindici giorni che la Francia aveva già proclamato il suo protettorato nella isola.

Ma dove la Francia ha dimostrato un'attitudine coloniale che può rivaleggiare coi quello dell'Inghile
terra è stato nell'isola di Madatascar, sia per le prosporzioni del dominio, sia anche per le difficoltà che
ha dovuto superare per stabilire questo dominio. Juane
tunque si tratti di un paese insulure invece che di una
regione continentale il Madagascar a qualche punto di
contatto con l'Etiopia, per la differenza di abilità
per l'una e l'altra razza che hanno e varie regioni
del suo territorio in ragione dell'alitudine e della
maggiore o minore umidità dell'aria. Come in Etiopia
solo le regioni più elevate sono abitabili per una pos-

polazione europea, così anche nel Madagascar si hanno due regioni del tutto distinte: la regione paludosa e bassa vicino alle coste, le quali si trovano in condizioni peggiori nella parte orientale e nella parte oc= cidentale dell'isola, e la regione interna stabilita sull'altipiano centrale, la quale è la più abitabile pel clima da una popolazione bianca o che abbia qual= cuna delle caratteristiche di non resistenza ad un cli= ma tropicale e alla malaria. = Infatti la popolazio= ne, che dominiva l'isola di Madagascar quando la Francia ne prese possesso nel 1896 e che vi costituisce ancora la razza dominante, cioè la popolazione Hovas, essendo venuta probabilmente dalla Malesia e non resistendo all'umidità ed alla insalubrità della regione costiera, si Priparata nell'altipiano centrale e da questo dominava il resto dell'isola. =

Questa popolazione se avesse potuto fare nell'isomo la di Madagascar quello che i Giapponesi fecero nelle loro isole, respangendo gli indigeni nell'isola di Yeso, avrebbero costituito un impero insulare che avrebe be potuto resistere agli assalti di qualunque popolazione europea, poichè la civiltà che essa aveva raggiune to era paragonabile alla ziviltà dei Giapponesi quando per la prima volta gli Europei vennero in rapporto con loro. - Anche la facilità colla quale la popolazione ne Hovas aveva accettato la propaganda cristiana convertendosi quasi in massa al Metodismo inglese che era dimetodisione in massa al Metodismo inglese che era dimetodismo inglese che era d

ventato la religione dello Stato, dimostra la affinie

tà spirituale di questa popolazione con quel mondo mom

rale nel quale da tanti secoli vive e si sviluppa la

popolazione europea. - Ma questa popolazione Hovas non

ha avuto davanti a se'il tempo per moltiplicarsi abbam

stanza e non ha la possibilità pel clima insalubre delma

la regione costiera di occupare col suo popolamento

tutta quanta l'isola; sicchè mentre dal punto di vista

politico gli Hovas più colti e meglio armati dell'intermo dominavano tutti gli indigeni delle coste, così essi

si trovavano demograficamente assediati da una popolamica zione che non potevano sostituire ed in mezzo alla quambe non potevano stabilirsi.

Così è accaduto che la Francia, che aveva dirit=
ti vantati su una parte dell'isola di Madagascar sin
dal tempo di Luigi XV, che questi diritti aveva lascia=
to dormire per oltre un secolo e mezzo, che poi si era
stabilita nelle isole vicine di S. Marie e di Nossi Bé
ed aveva fatto riconoscere il dominio suo sulla punta
settentrionale dell'isola, ha potuto mettendosi in rap=
porto con gl'indigeni della costa, e specialmente di
quella occidentale, a prenderli sotto la sma protezione
e farsi un'arma della protezione di questi indigeni per
insinuarmi tra loro ed il governo legittimo degli divas
e per costringere questo in parte colla forma giuridica
delle convenzioni ed in parte colle violenze della

guerra e sottoporki al suo dominio. =

Ora in quest'opera di invasione e di rivendica=
zione di diritti antichi da parte della Francia dobbia=
mo distinguere nettamente ciò che è giusto dal punto
di vista giuridico e dal punto di vista morale, ziò
che sarebbe stato desiderabile anche dal punto di vi=
sta dell'elevamento della razza inferiore ad un'auto=
nomia ed autarchia simile a quella della razza euro=
pez e ciò che è e si potrebbe dire tecnicamente prova
di sapienza nel campo del diritto e della politi=
ca coloniale.

pera della Francia perchè è naturale, e nessun scrittore di diritto lo potrebbe contestare, che il diritto di occupazione proclamato e fatto valere in determinati momenti du un punto di un'isola la quale ha 542 mila Km² di superficie, più grande quindi della Francia, il cui percorso dalla punta meridionale alla settentrionale è così lungo come la distanza da Barcellona ad Edimburgo, non possa avere la afficacia di estendere il dominio dell'occupante a tutto il territorio. —

Tanto più non si può sostenere che quest'occupazione di un punto così contestabile circa la sua estensione a tutta l'isola anche nel momento in cui veniva compiuta possa invocarsi dopo 2 secoli come un diritto ancora vivo senza tener conto della formazione nell'in-

tervallo di uno Stato civile governato secondo i princia pii di uno stato europeo, che quando ebbe la contesa di plomatica con la Francia mandò i suoi ambasciatori per l'Europa; i quali presentavano una raccolta di documenti diplomatici stampati in inglese e francese ad Antananarivo e compilati nello stesso modo come potrebbe fareli il gabinetto di qualunque Stato Europeo.

Inoltre la condotta della Francia si può condannare anche per un'altro motivo. -

Nel 1862 la Francia fece riconoscere al sovrano di Madagascar il suo diritto di intervenire in favore dei Sakalavi che di loro arbitrio avevano stipulato convenzioni con la Francia e che questa aveva assunti sotto la propria protezione. = Nel 1885 intervenendo in favore di questi protetti, essa esplicò un'azione militare e costrinse la regina del Madagascar ad una convenzione per effetto della quale, ferma restando la perfetta automomia del Madagascar nelle sue faccende interne, venivano poste sotto il controllo della Francia le sue relaziomi esteriori.

La Francia però volle interpretare questo trattato in senso più largo relativamente ai suoi diritti di quel che risultava negli scritti malagascio e inglese del testo etesso. - La discussione circa la interpretazione di questo trattato dal punto di vidta della giustizia deveva una tuto a favore del Madagascar, condusse.

portò come ultima conseguenza la cessazione del protettorato e l'annessione completa dell'isola del Madaga= scar ai dominii coloniali francesi - L'azione della Francia è ugualmente ingiustificata come quella della Italia contro l'Abissinia a proposito dell'interpreta= zione del trattato di Uccialli; la sola differenza fu nel risultato pratico perchè la guerra favorevole alla Francia nel Madagascar fu sfavorevole all'Italia nell'Etiopia. - La interpretazione quindi giusta del trat= tato non fu potuta fatta valere dal Madagascar che do= vette subire il dominio francese. - In questo modo fu interretto l'esperimento interessantissimo della colo= nizzazione dell'isola di Madagascar fatto da questa popolazione malese che probabilmente aveva assimilato a sè una gran parte di elementi di civiltà europea e che poteva essere il veicolo più opportuno per l'assimilazione di questa civiltà anche da parte dei più intelli= genti degli abitanti indigeni di quell'isola. +

Ma se dal punto di vista strettamente giuridico e morale l'azione della Francia nel Madagascar non può essere approvata, dal punto di vista della storia colomiale e della politica coloniale si può dire che di un successo ottenuto con mezzi non strettamente giuridici essa ha potuto trarre i maggiori vantaggi anche a favore della popolazione indigena ed anche a favore del popolo vinto. – In solo 15 anni di dominio diretto lo

dell'isola, lo sviluppo del benessere della popolazione ne e delle risorse economiche dell'isola fu veramente notevole; basti il dire che il commercio totale della isola che 3 anni dopo l'annessione da parte della Francia nel 1907 era appeha di 23 milioni di franchi, 10 anni dopo aveva superato i 53 milioni di franchi.

Siccome poi in questo commercio vi è un eccesso delle importazioni sulle esportazioni e le importazioni sono quasi tutte francesi e sono specialmente il prodotto delle regioni lionesi, così ne deriva una vera fonte di risorse della Francia da questo dominio così recente. -

Inoltre la Francia ha saputo in così breve tempo migliorare notevolmente le comunicazioni nella parte più importante dell'isola. L'Isola ha una scarsità notevole di porti per effetto della formazione ddi bassifondi delle sue coste ed il commercio si fa specialmente nel porto di Tamatava, nella costa orienta: le da quello di Majunga nella costa occidentale e dal porto di Diego Suarez nella costa settentrionale.

Ora le comunicazioni erano prima così difficili
che per portare dall'altipiano Ankaratro al porto di
Tamatava una tonnellata di merci a spalla d'uomo occorreva una spesa di oltre 1200 franchi; dopo poco tempo
colonizzazione francese la spesa si riduces-

ferrovia da Antananarivo ad un punto del corso di un

fiume" che comincia a diventare navigabile verso Ta= matava, la spesa scendeva a 100 franchi, e molto minore sarà quando verso la sponda di questo fiume si completerà la linea ferroviaria sino a Tamatava. - Quando si pensa che questa linea in costruzione mette in comus nicazione l'altipiano centrale e la capitale con i due porti principali dell'isola, che un servizio di automobili è già in vigore tra la sponda orientale ed i paesi posti al mezzogiorno dell'isola, che il govero natore Angagieur, che ha finito il suo periodo di governo nell'anno scorso, ha lasciato al successore cogli avanzi accumulati dell'eccedenza di entrate sulle spese un fondo di riserva per la costruzione di strade di oltre 23 milioni di franchi e che il successore ha organizzato il servizio del telegrafo senza fili tra Madagiscar e l'isola di Riunione, collegandole an= che col caro telegrafico sottomarimo ed ha iniziato gli studi di un servizio di accoplani per il trasporto delle merci dalle coste della parte settentrionale a quelle meridionali dell'isola, si vede con quanta modernità si sia messa la Francia in questa impresa coloniale, i cui risultati furono notevoli non solo dal punto di vista del vantaggio proprio, ma anche dal punto di vista del vantaggio della popolazione indigena tanto per istituzione, quanto per lo svilu, > econos mico e per l'elemamento politico degli strate più assimilabili di questa popolazione.

citare un esempio, il Madagascar quando fu annesso ale la Francia doveva importare una grande quantità di rie so, che era alimento principale della popolazione, utie lizzando i corsi d'acqua, che stanno principalmente nella parte meridionale. - Ora però i francesi hanno ensendo così sviluppato la coltivazione del riso che esso, sue periore ai bisogni locali, viene esportato nelle isole vicine. -

Dal punto di vista dello sviluppo delle altre rissorse del suolo, le miniere di oro, di pietre preziose e di grafite sono state lavorate con tanta velocità che mentre nei primi anni della dominazione francese si casvavano 80 chilogrammi di oro in un anno, l'anno scorso se ne cavarono più di 3500 e si spera con l'applicazione ne di meccanismi più moderni di potere utilizzare non soltanto l'orò di alluvione, ma anche quello minerale che abbonda nel sottosuolo.

Per quello che si riferisce alla popolazione indis gena basta dire che ora tutti gl'impiegati inferiori degli uffici governativi, tutti gli impiegati telegras fici, gli chauffeur, i direttori non tecnici delle grans di aziende agricole e minerarie sono tutti indigeni ap=
partenenti quasi tutti alla classe degli Hovas che in
certi limiti va effettuando tacitamente colla denomina=
zione francese una pace sulla base dell'interesse reci=
proco simile a quella che hanno stipulato i Boeri nel=
l'Africa meridionale col dominio britannico.

## POSSEDIMENTI DELLA SOMALIA ED INTERESSI IN ETIOPIA

V'è un piccolo gruppo di possedimenti francesi e sono gli ultimi dei quali dobbiamo occuparci a proposito dell'Africa - che hanno un'importanza del tutto de= condaria - quantunque non trascurabile, nell'impero co= loniale francese, ma hanno una grande importanza per noi, perchè si commettono in tutto il loro sviluppo al= la storia dei nostri tentativi in parte riusciti e in parte falliti di espansione africana. Perciò vale la pena di soffermarvisi un poco, per vedere come dopo un lungo periodo di varie vicende, si siano accomodate e venute a una transazione le due Potenze che in un determinato momento hanno aspirato a escludersi in parte dal continente africano. Fino dal 1843, quando fu stipula= to uno trattato di amicizia fra il re di Abissinia e Luigi Filippo re dei Francesi, la Francia incominciò a cercare un'estensione, se non di dominio, d'influenza nel regno dell'Etiopia. Per effetto di questo grattato Lui= gi Filippo prometteva, nella sua qualità di protettore di Gerusalemne, cioè dei cristiani stabiliti nell'impe= ro ottomano, di considerare nei riguardi della prote= zione come suoi sudditi gli abissini che si sarebbero recati in quelle regioni. Sotto l'impero di Napoleone IIIº nel 1862, fu stipulata fra la Francia e l'Abissi= nia un'altra convenzione importantissima, perchè in aggiunta ad un punto della costa settentrionale dei Danakili, la baia di Zeila, che era stata ceduta pochi an= ni prima alla Francia, veniva ceduta alla Francia dai capi locali la baia di Tagiura che sta fra l'estremo nord di Obok e l'estremo sud di Gibuti. E veniva anche stipulata una clausola importantissima, che impegnava tutti i capi di quelle regioni a non cedere il loro territorio ad altra potenza che alla Francia e di non accogliere l'invito da parte di altra Potenza di cedere il loro territorio senza averne avuto prima l'assenso dalla Francia. Tutti questi patti di cessione di territorio o d'influenza concesse in un territorio vicino non furono però eseguiti dalla Francia la quale non oc= cupò prima la baia di Zeila nè occupò più tardi il territorio d'Obok. Fu soltanto quando l'Italia si impegnò nelle spedizioni e nei tentativi di espansione in Etio= pia che la Francia si adoperò per far rivivere questi diritti, che essa aveva lasciati giacenti. La Francia

non riuscì rispetto alla baia di Zeula, nei riguardi della quale l'Italia dopo il 1884 ha potuto dimostrare che un diritto territoriale promesso, ma mai effettiva= mente acquistato e fatto dormire per lunghi anni, non poteva invocarsi come inibitivo di un diritto successi= vo regolarmente acquistato dall'Italia. Ma riusci ri= spetto al territorio di Obok, perchè in questo nel 1882, cioè prima che si facesse sentire l'azione italiana a Massaua, e quando si era gia fatta sentire ad Assab e territori vicini, ma non si era spinta al di là del sultanato di Raheita e del capo Dumeirah, che sta di fronte al territorio di Obok, non v'era una ram gione di possesso, nè l'invocazione delle sfere di influenza per impedire il riconfermansi di questi diritti alla Francia derivanti dai capi locali che erano del tutto indipendenti. Così la Francia potè stabilirsi al sud dei nostri territori della penisola di Danakil, e avere anche un punto di contestazione nel medesimo territorio, perchè la regione dipendente dal sultanato di Raheita veniva invocata dalla Francia come una dipendenza del suo dominio di Obok mentre da noi veniva invocata come una dipendenza della cessione fattaci anteriormente del sultanato di Raheita. Sicchè venne una delimitazione di confini e sfere d'influenza, che fu stipulata tra Italia e Francia nel 1900. Fin dal 1588 la Francia aveva già stipulato coll'Inghilterra

una delimitazione di territorio rispetto al Somaliland britannico, anzi in quest'occasione la Francia aveva are rotondato il suo dominio territoriale cedendo all'Inselliterra un porto a metà strada fra Berbera e Zeila e ricevendo in cambio il ricenoscimento del suo possesso sulle isole Mussa che chiudono la baia di Tagiura e dane no a quel porto naturale un carattere, anche dal punto di vista militare e navale, di grande importanza.

Questo territorio francese così poco esteso ebbe una grande importanza strategica e commerciale. Ebbe una grande importanza strategica in senso negativo per noi, perchè fu quel cuneo posto fra il nostro territorio e il territorio abissinio, che permise durante la noll stra guerra di rifornire continuamente l'Etiopia di armi e nel tempo stesso di creare un centro continuo d'informazioni e spionaggio a favore dei nostri nemici. Bra quello il periodo di inimicizie fra l'Italia e la Francia, succeduto all'occupazione di Tunisi, e l'espan= sione francese nel territorio di Obok era sopratutto un movimento nella scacchiera della politica internazionale per far fallire in una delle sue imprese internazio= nali una delle Potenze della Triplice, e specialmente quella potenza che maggiormente si era trovata di recente in contrasto colla Francia per la questione tunisina.

Ma cessata la nostra guerra coll'Abissinia, è venta da un lato l'Italia a più modeste aspirazioni rito ai suoi rapporti coll'Etiopia, e dall'altro sv

tasi l'Abissinia nelle proporzioni di un grande stato unificato e militarmente molto bene organizzato, la Francia non considerò più il suo possedimento di Obok come il principio di un'espansione territoriale e di un imperialismo politico, ma lo considerò piùttosto come il punto d'appoggio di un'espansione commerciale e di una specte d'imperialismo economico, e lo organizzo in una forma che meglio rispondeva a questi scopi, meglio defi= niti di quelli in parte politici e in parte militari. che esistevano prima. Durante la rivalità per la primizia sull'Abissinia fra l'Italia e la Francia, il go= vernatore di Obok era anche nel tempo stesso ministro plenipotenziario francese presso il re d'Abissinia. Ces= sato questo periodo di rivalità bellicosa, si divisero le due attribuzioni e anche la Francia come tutti gli al= tri Stati ebbe un ministro residente in Abissinia, e un governatore che non aveva nessun rapporto con questa per il territorio di Obok. Inoltre, considerato che questa baia di Tagiura della quale i due punti estremi sono al nord Obok e al sud Gibuti, si trova mella parte più settentrionale in condizioni più sfavorevoli, sia per l'approdo sia per lo sviluppo delle condizioni di vita necessarie agli Europei, la Francia per iniziati= va del console De la Garde, che fu nel tempo stesso go= vernatore di Obok e ministro plenipotenziario d'Etiopia, esportò la colonia nel porto di Gibuti, che era una lo-

calità senza abitazioni e solo dotata di alcunt pozzi che in quelle regioni sono un elemento prezioso per l'inizio di un centro di popolazione. Questa ubicazione fu così felicemente scelta, che ora, dopo 16 anni, la città di Gibuti s'è sviluppata nelle proporzioni di una città quasi esclusivamente europea, con circa 15 mila abitanti, mentre le poche centinaia di abitanti di Obok sono scese a circa 3 o 400 persone, e, nel fondo della baia omonima, il porto di Tagiura, anche per la poca salubrità del clima, non ha mai potuto superare i 500 abitanti. Sicchè dal punto di vista della coloniza. zazione solo centro importante è Gibuti, e all'infuori di esso esiste una popolazione di circa 200 mila persone in gra parte nomadi formate per una metà di Danakil e Somati, e un'altra metà di Galla, i primi quasi tatti Maomettani, gli altri invece gran parte Cristiani appartenenti alla religione etiopica, e in parte per effet= to della missione incoraggiata dai francesi, convertis ti alla religione cattolica.

Questa regione, per l'indole del suolo e pel cliema, ha piùttosto un'importanza di carattere commerciamile, che non un'importanza attuale agricola che possa trasformarsi più tardi in un'importanza industriale.

Il clima di quelle regioni è il clima sub-tropicale, e la mancanza di corsi d'acqua è quasi assoluta. La sola località fornita d'acqua per effetto di pozzi attesia-

ni eli acquedotti costruiti dalla Francia è la città di Gbuti. Il resto della regione è solo atto alla pastorzia, esercitata dagli ibdigeni in gran parte nomadi, non vi si potrà sviluppare un'agricoltura nemme. no á tipo sudanese: anche per la coltimazione del co= ton, che prospera tanto nel Sudan, mancano le condi= zio: i telluriche e climatiche. Quanto poi alle indunon existono che alcune industrie strie d'importazione createvi dalla Francia, sopratutto per far corrispondere questo porto alla sua carata teristica di porto di rifornimento nel passaggio del mar Rosso all'Oceano Indiano e all'estremo Oriente. Il sottomolo non ha rivelato, per quanti assaggi vi sia= no faiti, nessuno di quei tesori che pure si crede abb bondilo in quelle regioni e anche nella colonia Eri= trea, sicche la vera importanza di questa colonia francese è un'importanza commerciale; importanza commerciale rispetto all'importazione ed esportazione nei rapporti call'Abissinia, e importanza commerciale come punto di emcorrenza ad Aden quale porto di rifornimento per le navi che vengono dall'estremo Oriente o che vanno all'estremo oriente. Fu appunto per questo che la Francia ha speso somme molto rilevanti per lo sviluppo del porto di Gibuti e per aggiungere alla sua caratteristi= ca notevole di porto naturale anche altre derivanti dal= la costfuzione saviamente combinata per potervi mettere al riparouna quantità di navi mercantili e, in caso di

guerra anche una squadra.

E fu con questo scopo che la Francia ha concepi= to quel progetto di ferrovia da Gibuti alla capitale dell'Abissinia che dovrebbe dare a questo suo porto, aggiunta alla sua caratteristica di porto di passaggio e di rifornimento, anche quello di emporio per tutto il commercio coll'Abissinia. Il primo scopo quello di creare un grande porto di rifornimento e di passaggio, è stato concepito dalla Francia specialmente dopo che per due volte, nel 1871 durante la guerra franco-germanica e nel 1884 durante la guerra del Tonchino, l'Inghilter= ra, protestando i suoi obblighi di Stato neutrale non permise alle navi da guerra francesi di rifornirsi di carbone nel porto di Aden. - Allera la Francia capi che era necessario avere un porto suo nel Mar Rosso o nelle vicinanze, per dimezzare la grande distanza tra il Canale di Suez e i suoi porti dell'Estremo Oriente. -Allora cercò di far rivirere delle concessioni che le erano state fatte 20 anni prima da un capo indigeno del= la costa dell'Arabia di faccia all'isola inglese di Perim nella località detta Saib in onere di uno Scheicco morto in odore di santità, sepolto presso quel luogo. Ma questa località di Scheik Saib non sarebbe diversa da Aden per la necessità di avere tute le condizioni indispensabili per la vita create e nantenute artificial=

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa XLIX

mente dallo Stato che la governasse, mancando assoluta=
mente la possibilità di trovar acqua e di potere avere
un centro di cultura agricola nelle immediate vicinan=
ze. Inoltre esisteva un ostacolo di carattere giu=
ridico, perchè questo territorio era stato comprato da
una cisa commerciale di Bordeaux da un capo indigeno
che aveva venduto questo territorio a titolo di proprie=
tà; e il governo turco pur riconoscendo questa proprie=
tà non veleva - e ne aveva ben donde - che lo stato a
cui sppartemeva il nuovo proprietario potesse far deri=
vare da questo acquisto di un suo suddito, per quanto
fossero notevoli queste proporzioni, un titolo di sovra=
nità. - Perciò fece occupare militarmente quel terri=
torio. -

In allora i proprietari francesi desistette dal tentativo di stabilirvi un deposito di carbone, come ne avevano intenzione. La questione non essendo ancora rim soluta nei rapporti tra Francia e Turchia, nell'elenco dei possedimenti francesi Scheik Saib continua ad essere re annoverata, ma non è un territorio ancora sviluppare to, ed è dubbio se la Francia abbia diritto di svilupe parlo. - Ad ogni modo dominata militarmente dall'isola di Perim dagli inglesi fortificata, ed in condizioni for se più sfavorevoli di quelli di Aden, non sarebbe stato quello un porto che avesse potuto far una notevole concorrenza ad Aden.

Invece a questo ufficio si è prestato e può prestarsi m molto meglio il porto di Gibuti sia per i lavori fatti dalla Francia, sia perchè esso ha cominciato ad essere frequentato da imbarcazioni indigene e da navi europee, sia per la libertà del passaggio delle merci di transito concessa dalle autorità francesi che Vese più facile, per l'ecomomia che importa ai commercianti, l'attività di questo passaggio.

Il secondo ufficio al quale dovrebbe servire il porto di Gibuti, cioè quello di emporio di un gran parte dell'Africa, e dell'Etiopia specialmente, fu cercato di promuovere colla costruzione di una ferrovia che da quel porto penetrasse sino alla capitale di Abissinia. La concessione di una ferrovia dal porto di Gibuti verso l'interno fu data ad un francese dall'imperatore Menelik, allora re dello Scioa, - sino dal 1880 e confer= mata parecchie volte senza che mai arrivasse ad un prin= cipio di sviluppo. Questa concessione fu finalmente ri= confermata sopratutto per intercessione di quel ingegnere svizzero Ilg che era diventato una specie di ministro generale dell'imperatore Menelik. - Questi costitui una società per costruire quella ferrovia nel 1894 e la co= struzione cominciò effettivamente nel 1897 per opera della Società imperiale delle ferrovie etiopiche. -

Questa società fu esclusivamente francese, trovan=
dos dino dal principio nella grade difficoltà di tro=

vare capitale sufficiente per procedere nella costruzione ne delle ferrovie, cadde subito nelle mani di un Etione pian-trust, fondatosi in Inghilterra, che incominciò a prestar denari alla Società ed a farsi dare azioni ed obbligazioni della società stessa, aviandosi alla vera trasformazione del carattere francese dell'impresa di costruzione delle ferrovie etiopiche, simile alla trassformazione già avvenuta parecchi anni prima del carattere francese dell'impresa di costruzione e di eserciazione del canale di Suez.

Allora per mettere la società in condizioni di non dover capitolare più oltre di fronte alla esistenza ecomomica di questo Trust etiopico, il governo francese deliberò di accordare un sussidio di 500 mila franchi all'anno alla società imperiale delle ferrovie etiopiche perchè potesse con queste procedere nella costruzione della ferrovia.

Ma le strettezze economiche nelle quali la società si trovò furono tali che essa dovette cedere la somma di 500 mila franchi all'anno che le era stata concessa dal governo francese per 25 anni, capitalizzandola, al= lo stesso Etiopian-trust. Dopo parecchi anni la socie= tà si trovò in condizioni di avere mangiato il sussidio capitalizzato e di non potere andare avanti nella costruzione. = Allora si cominciò a parlare da parate da lla Inghilterra e dell'Italia specialmente per

opera di Ciccodicola, che era allora nostro ministro ad Addis\_Abeba, di internazionalizzare questa impresa ferroviaria affidandola ad un sindacato franco-anglo-italiano. - Ma conscio del carattere commercialmente imperialista di questa ferrovia, il governo francese, spe cialmente il Delcassè, allora ministro degli esteri, si oppose risolutamente a questa soluzione e procedette inm vece alla liquidazione della società vecchia ed alla com stituzione di una società nuova meglio costituita, che potesse riprendere in mano l'impresa, dalla prima abbandonata per l'impossibilità di potere essere condotta a termine. -

Intanto a facilitare questo compito della Francia intervenne la convenzione stipulata dalla Francia, Italia ed Inghilterra nel 13 dicembre 1906 relativamente alla partizione delle sfere di influenza nelle regioni dell'Etiopia. - Con questa convenzione, che fu una delle conseguenze dell'entente francese - inglese succeduta all'altra convenzione dell'8 aprile 1904 tra i due paesi ed al riconcigliarsi dell'Italia e della Francia constemporaneamente alle trattative allora in corso per 16 faccende del Marocco, si stabilirono alcune sfere di influenza ben delimitate tra le 3 potenze: l'Italia rimeservandosi nel caso di un smembramento dell'Etiopia quel territorio a cui aveva aspirato nel primo periodo della sua politica espansionista; l'Inghilterra, riservandosi

i territori meridionali posti in contatte col dominio britannico, e la Francia quei territori al di là dell'Harrar meridionale ed al di là della sua colonia di Obok, che devono essere persorsi dalla ferrovia da Gibuti ad Addis-Abeba. - Così indipendentemente dal vantaggio nom tevole che si ebbe dallo stabilire la partizione per una eventualità alquanto improbabile tra queste tre potenze rivali, ondipendentemente dall'altro vantaggio del pattuire che nessuna potesse stipulare vantaggi per sè sene za andar d'accordo colle altre potenze e che ogni trat= tato dovesse essere fatto d'accordo, la Francia trasse il vantaggio che le altre due potenze, prima rivali e disposte ad invocare la internazionalizzazione della ferrovia da Gibuti ad Addis-Abeba, permisero che questa ferrovia potesse considerarsi come impresa francese e che al di là del territorio di Obok propriamente detto, anche il territorio vicino all'Abissinia dovesse essere considerato nei riguardi dello sfruttamento ferroviari come territorio posto sotto l'influenza se -

Assicurata così da ogni contestazione di carattere internazionale la Francia potè procedere al rinnovamento della sea Società costruttrice delle ferrovie e mediane te un sacrificio economico notevole assicurò a questa società il carattere esclusivo di società francese.

Tutte la costruzione che arrivava già al di là del

territorio francese e sino ad un punto vicino al territo=
rio abissino di Harrar e tutto il materiale ferroviario
vennero ceduti dalla compagnia vecchia alla nuova che as=
sicurò alla prima un'annualità di frs. 610748,10, che
corrispondono all'interesse al 3 ½ % della domma per la
quale era stato stimato tutto il materiale fisso e mobi=
le della ferrovia, i lavori fatti per la costruzione ul=
teriore verso Addis-Abeba. -

Il governo francese ha garantito per 99 anni alla compagnia vecchia questo contributo da parte della nuova e così l'ha fatta desistere da ogni pretesa su cio che prima le apparteneva. — Alla nuova ha poi garantito rispetto al capitale l'interesse del 3 ½ % calcolando così una spesa annua di oltre 500 mila franchi. — In questo modo con sacrifici notevoli ha garantito il carattere francese dell'impresa ed ha impedito che i vantaggi seguiti con tanta pertinacia potessero essere all'ultimo mosmento sfruttati da un'altra

colare dai vantaggi che si sono rivavati sino ad ora dala la parte del tronco gia costruito sino ad un punto al di là del confine del territorio francese. Quando sarana no costruiti gli altri 400 Km di ferrovia, che mancano dalla testa di linea attuale ad Addis-Areba, la ferrovia potrà esercitare il suo ufficio di mettere in relazione nei riguardi di esportazione e d'importazione un paese eminentemente fertile, produttivo e ricco come l'Etiopha

di ricchezze minerarie, attraverso un paese quasi deserto, con un porto destinato a diventare l'emporio tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. -

Attalmente la ferrovia non percorre che una regione quasi deserta e si ferma in un punto intermedio che è stato scelto unicamente per la sua vicinanza ad Harrar e per la facilità di regolare le carovane che vengono dal paes. se Galli. e Ora ad onta che questa ferrovia sia incomple= ta e non arrivi al territorio, del quale deve assorbire le risorse ed al quale deve portare i prodotti delle regios ni lontabe, il commercio di Gibuti è aumentato da 13 a 34 milioni, il torellaggio entrato nel porto di Gibuti è aumentato da 360 a 600 mila Tonn. e le entrate dogana = li da 120 mila franchi sono passate a 440. - Ora se si pensa che ancora per il percorso a dorso di cammello e per le vie carovaniere dalla testa di linea di questa ferrovia occorrono circa 500 franchi per tonellata di trasporto e da 6 a 8 settimane per arrivare ad Addis-Abeba, e che una persona non può arrivare da Gibuti ad Addis-Abeba senza spendere meno di Ft. 1500 si vede quan= to maggiore sarà il commercio francese nel porto di Gi= buti quando la ferrovia sarà completamente costruita. -Il grano che viene consumato per la preparazione del pane da quella popolazione, e quello che viene consumato per preparare il pane per il rifornimento delle navi che vanno nell'Estremo Oriente veniva pagato prima

che questo tronco di ferrovia venisse iniziato circa 32 fr
franchi al quintale, ora invece si paga a 22 franchi. Ora se si pensa che questa riduzione di prezzo è derivata
in gran parte da una prima importazione di farina specialmente da Harrar si vede quanto diminuirà il prezzo
delli farina in quella località quando la ferrovia potrà essorbire i prodotti di grano dell'Abissinia denza
contere che nella regione abissina molte spedizioni francesi hanno fatto assaggi importantissimi riguardo al sottosuclo ed anno trovato giacimenti carboniferi capaci di
potere alimentare una vera e propria attività industria-

Questa colonia, come disse il Delcassé nella discussione relativa al carattere francese da conservarsi alsa ferrovia, ha piùttosto che una propria notevole importanza economica, il carattere di elemento di funzione imperiale nel complesso dei domini coloniali francesi.

Non è un dominio importante per sè stesso ed è governato dalla Francia sul tipo delle cotonie della corona bristannica, vale a dire colla legislazione fatta per decresti; con un consiglio d'amministratione composto da funzionari e notabili abitanti e, che si trasforma in consiglio del contenzioso amministrativo per tutti i rapporti relativi alla espropriazione dei terreni fabbricati, agli intigeni sono applicate le loro leggi e consuetudis

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa L

ni, e quest'applicazione fatta sino a 3 anni or sono dai giudici locali, è stata avocata recentemente ad un tribunale francese stabilito nel porto di Gibuti. - Ma l'importanza della colonia è sopratutto quella di servi= re di punto di appoggio per le navi mercantili francesi tra il Mar Rosso e l'Estremo Oriente in tempo di pace, di poter servire di rifornimento sicuro delle navi militari della Francia in tempo di guerra, e per fare concorren= za notevole sulle coste africane a quella creazione artificiale che è il porto di Aden sulla costa arabica. -E appunto su questo la Francia, per non trascurare alcun elemento della sua influenza imperiale in Africa ed in Asia ed alcun elemento di quelle facoltà di scambio e di compenso che solo possono consentire ad uno Stato nella lotta per l'espansione coloniale di non restare del tute to sacrificato, ha tenuto in vita alcuni diritti che le spettavano sin dal principio del secolo scorso su alcu= ne regioni della costa arabica. -

Nella costa orientale dell'Arabia esiste il sultana=
to di Mascate che, resosi indipendente dalla Turchia,
ebbe un determinato periodo che nel commercio delle derra=
te tropicali e sopratutto nel commercio di schiavi lo
portò ad un alto grado di floridezza. - Fu quello il mo=
mento nel quale l'Iman di Mascate occupò due punte della
costa orientale africana, nell'isola di Zanzibar e nei
territori vicini, e possedette per un certo periodo di

tempo l'un e l'altro territorio. - Nel principio del secolo scorso due principa della medesima casa di divisero i territori ed ad un ramo spettò in retaggio il sultanato di Zanzihar che ora si trova nella sua parte costiera diviso tra i possedimenti tedeschi e i possedimenti italiani della Somalia e nella sua parte insulare è
scagetto al protettorato della Gran Bretagna. L'altra
restata indipendente, conserva il nome di Imanato di Mascate.

Siccome questo Imanato non aveva una marina propria da guerra, nel periodo di maggiore attività della Francia in oriente pose le sue navi sotto il prote torato delma la Francia. - Quindi le navi dell'Imanato di Mascate sono autorizzate a battere bandiera francese e non posmo sono essere visitate in alto mare se non da navi da guerma francesi. - Fu per avere violato questo che l'Inghilmatera si trovò in conflitto colla Francia, conflitto che fu risolto 2 anni or sono da un arbitrato del Re di Italia. -

Questo diritto in parte territoriale, in parte personale della Francia lungo le coste orientali di Africa e lungo le coste occidentali dell'Arabia ci avviano sensa lungo lungo le coste occidentali dell'Arabia ci avviano sensa lungo lung

## I POSSEDIMENTI FRANCESI DELL' I N D I A

Nel 1753, dopo aver perduto ogni possedimento nell'India, la Francia riceveva in ritorno colla pace di
Versailles alcuni punti isolati lungo la costa e alcuni
diritti nelle principali piazze commerciali che erano
chiamati diritti di loggia (decits de loge) perchè consistevano nel diritto di tenere una specie di emporio
commerciale in quella determinata città con pieno privilegio di extraterritorialità.

Nel 1787 i due stati regolavano con margior precisione i rapporti fra i territori che diventavano sempre più vasti della Gran Bretagna e i piccoli territori riservati alla Francia.

Nelle guerre della rivoluzione e dell'impero tutti questi piccoli possedimenti della Francia andarono come gli altri, perduti, e nel 1815, al momento della stipue lazione della pace, il territorio francese dell'India non esisteva più. - Ma come rispetto a molti altri rapporti, così nei riguardi di questo le Potenze si a- doperarono a restituire alla Francia una parte di ciò che essa aveva posseduto, per far vedere al popolo francese che la guerra e la rivoluzione era stata piuttosto contro Napoleone e il sistema rivoluzionario che contro il popolo francese. Quindi anche l'Inghilterra s'indus-

Se a restituire questi possedimenti alla Francia, cioè Chandenagor nel Bengala a pochissima distanza da Calcutta; Yanaon, Pondichéry e Kaldekal sulla costa del Coromandel; Mahé sulla costa del Malabar. A tutti questi territori, che non furono restituiti contemporaneamente, ma parte nel 1816 e parte nel 1817, a termini della convenzione stipulata tra la Francia e l'Inghilterra, doveva seguire anche la restituzione delle logge; ma mentre alla fine del 1817 i cinque punti ricordati erano stati restituiti alla Francia, le logge non furono mai restituite, siechè trattasi di un diritto teorico, ma mai effettivamente infinite e che per il lungo periodo di tempo trascorso potrebbe calcolarsi ora come prescritto.

I cinque punti anzidetti venivano restituiti nei riguardi della sovranità, con alcune diminuzioni per lo sviluppo della sovranità stessa, che costituiscono nei riguardi della Francia altrettante servitù di diritto pubblico. Infatti la Francia s'è impegnata a non esercitare nè il monopolio del sale nè la coltivazione e il commercio dell'oppio. = In cambio della rinuncia a questi esercizi che scaturirebbero dalla sovranità territoriale, essa riveve un contributo annuo dal governo ansiglo-indiano. - Poi è colpita da una servitù che non à contrappeso in un compenso da parte dell'Inghilterra per quel che si riferisce alle forze militari. L'Inghilterra ra, che aveva lottato tanto tempo colla Francia in India

do restituiva questi piccoli tratti di territorio alla Francia, lo faceva nei riguardi della sovranità e dela lo sfruttamento economico, ma volendo assicurare che non potevano formare punti di appoggio per una politica di riconquista nell'India. Perciò imponeva che non si fora tificassero questi porti restituiti alla Francia, che non vi si accumulassero provvigioni militari, nè che vi si sviluppassero forze militari e non vi si potessero organizzare che una forza di polizia, sicchè nei riguara di dello sviluppo militare si potrebbe ritenere questo territorio francese quasi come neutralizzato.

Inoltre quest'amministrazione Francese resta in parte diminuita nello sviluppo dei suoi diritti dalla pattuizione del diritto di estradizione fra l'uno e l'altro territorio. Quest'estradizione in quanto obblisga la Francia a dare all'Inghilterra i rifugiati dall'India inglese nel territorio francese, costituisce una obbligazione effettiva perchè trattandosi di territori così esigui è facile rintracciare il fuggitivo, tanto più che egli può essere inseguito dalla polizia inglese, non agli effetti dell'arresto, ma di indicazione alle autorità locali.

Invece lo stesso diritto riconosciuto nel 1815 alla Francia è un diritto abbandonato al beneplacido del go= verno angle-indiano per la sua applicazione, perchè l'in= seguimento del delinquente che dall'India francese ripa=

ra nell'India inglese, in un territorio così vasto e dome ve le tariffe ferroviarie per gli indigeni sono minime diventa impossibile. Molte volte avviene che il governo anglo-indiano risponda a una domanda di estradizione che il condannato non si è potuto rintracciare, e que st'affermazione che non corrisponde a verità, non può essere controllata dal governo francese per effetto del le servitù anzidette, specialmente per effetto di quel la che si riferisce allo sviluppo delle forze militari.

La conservazione di questo piccolo territorio non ebbe originariamente per la Francia che l'importanza di una soddisfazione d'amor proprio nazionale, quella di otN tenere di non essere spazzata fuori completamente da un territorio dove la Francia era stata sul procinto di diventare potenza dominatrice. Trattasi in tutto, anche oggi, di un territorio di 500 km² di superficie, con una popolazione di 273.000 abitanti, di cui più di 170000 sono accolti nel possedimento di Pondichéry.

Questi piccoli possedimenti poi non sono compatti, ma costituiscono altrettante enclaves nel territorio an= glo-indiano. Sicchè politicamente non hanno nè possono avere per la Francia alcuna importanza, come conservazio= ne, per dir così, di una voce e di una categoria di posse sedimenti che un tempo avevano avuto tanta importanza nell'elenco dei possedimenti francesi, e per la possibi= lità di eventuali scambi futuri che potrebbero dare alla Francia una certa importanza nei suoi rapporti colonia=

li coll'Inghilterra.

Inoltre in questi possedimenti la Francia ha potuto sviluppare degl'interessi economici che sono notevoli nei riguardi dell'esigua proporzione degli stabilimenti stessi. Infatti il commercio vi è di circa 33
milioni di franchi all'anno, di cui 6 milioni e mezzo
per l'importazione e il resto per l'esportazione. Questo commercio si verifica per oltre due terzi nei rapporti colla Francia e i possedimenti francesi. La eccedenza dell'esportazione sull'importazione dipende in
gran parte dall'industria cotoniera, che produce certi
tessuti denomimati guinea, appunto perchè soro di un tipo
costantemente usato e preferito dalla Guinea francese.

Il bilancio di questi possedimenti si eleva a circa un milione e mezzo di rupie calcolate a Frs. 1,75;
però nel pareggio v'è un contributo di oltre 200 mila
franchi del tesoro francese, per cui i possedimenti indiani risultano di questa somma passivi.

Ma ciò che ha importanza sopratutto per chi studia diritto coloniale, è il diverso tipo di amministrazione che la Francia ha impresso a questi piccoli domini
in confronto all'amministrazione dei grandi possedimenti britannici abitati dalla stessa popolazione. E siccome nel territorio francese dell'India si ha rappresentata in piccole proporzioni la stessa popolazione con
le stesse razze e le stesse divisioni religiose che esi-

stono nel vicino territorio Anglo-indiano, si può dire l'amministrazione del territorio francese un esperimento mi microscopico che ha preceduto di molti lustri quello in= trapreso dall'Inghilterra dell'automomia concessa ai popoli indiani. Questi territori sono governati da un gow vernatore generale o amministratore, che è assistito da un consiglio generale di 30 membri nominati a suffragio 1= miversale. Inoltre ciascun possedimento ha un consiglio locale con un numero diverso di consiglieri che varia da 16 membri (Pondichery) a 6 (Mahé). Tanto i consiglieri generali quanto i consiglieri dei consigli locali sono eletti a suffragio universale. Si hanno 584 elettori francesi o assimilati ai Francesi e 67 o 68 mila indi= geni. Nel 1884 si era proclamata una legge elettorale per effetto di cui gli elettori votavano su tre liste: i cittadini francesi costituivano una categoria, gli indi= geni assimilati un'altra e gli indigeni non assimilati una terza. E siccome in tre parti uguali erano divisi anche i cittadini da eleggersi, ne derivava una preponde= ranza di elementi francesi o assimilati in confronto agli indigeni, pur attribuendo a questi teoricamente una stessa somma di diritti politici e effettivamente una parte notevole alla costituzione dei poteri locali. Nel 1897 questa legge elettorale fu modificata. Invece di avere tre categorie elettorali e tre liste diverse di consimilari, se ne fecero due, compenetrando in un solo collemio elettorale gli elettori francesi o assimilati ai francesi, e in un altro facendo rimanere gl'indigeni. Quindi i consiglieri del consiglio generale e dei consigli lomicali sono eletti per metà dal collegio ristretto dei Francesi e assimilati, e per metà dal collegio più numeroso degli indigeni.

Assimilati sono quegl'indigeni che hanno rinunciato davanti all'ufficiale di stato civile francese al loro statuto personale, per sottoporsi al codice civile francese, com'è stato modificato per l'applicazione all'India. Quando il rinunciante ha passato 7 anni dalla rinuncia, allora per gli effetti dei diritti civili e politici viene assimilato ai francesi ed entra a far parte del collegio elettorale risbretto costituito da Francesi e assimilati.

Oltre a quest'autonomia, un'altra ne ha l'India che consiste nell'essere rappresentata al Parlamento metropolitano cor un deputato e un senatore. Il deputato è eletto a suffragio universale dagli elettori delle due categorie unite in un col collegio, quindi con maggior preponderanza dell'elemento indigeno; il senatore è nomimato da un collegio di 94 elettori che sono i consiglieri formanti parte del consiglio generale e dei consigli locali dei vari possedimenti. Per quel che si riferisce

al governo locale, l'esperimento ha dato buoni risultati, ma per la rappresentanza nella metropoli i risultati bon furono altrettanto lieti, poiche la corruzione e la violenza nelle operazioni elettorali s'è nostrate inguati= bile e nel resto si è manifestata quella verità che à indotto gl'Inglesi a non concedere questa forma di rap= presentanza alle colonie, perche queste non hanno interesse negli affari della metropoli, nè influenza sufficiente per far considerare secondo il proprio avviso gli affari che direttamente le riguardano. Ma per quel che si riferisce alla rappresentanza locale e alla partecipazione più larga degli indigeni a costifuire i poteri com -stituzionali e amministrativi del proprio paese, è certo che l'esperimento dei Francesi in India è molto più logico e consentaneo alle abitudini più democratiche dei popoli latini per essere seguito nei suci possedimenti dall'Italia, anzichè imitare l'esempio dell'amministra= zione inglese o germanica.

Questa restituzione dei possedimenti indiani fatta dall'Inghilterra alla Francia nelle forme ricordate ha dato luogo a molte incertezze e ad un conflitto sopratute to per quel che si riferisce al diritto di estradizione E' Mutile farne un cenno perchè nello sviluppo del dirite to di estradizione fra l'India francese e quella inglese si ha una delle tante manifestazioni di quella così dete ta assistenza intercoloniale che nel suo modo di esplicare

giuridiche applicate dagli stati europei nei rapporti con stati e popoli di razza non europea. = Nel 1815 si pattuiva la restituzione di questi possedimenti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui essi si trova= vano prima delle perdite avvenute durante le guerre del= l'impero napoleonico. -

Ora le condizioni di convivenza e di rapporti internazionali fra questi possedimenti erano stati stabiliti nel trattato del 1783 ed in quello successivo stim pulato a Parigi nel 1787. - In questi trattati era stabilito che i due stati si promettevano nei loro possedi= menti indiani la estradizione di tutti quelli che fossero chiamati davanti alla giustizia per reati e obbligazioni non adempiute, non distinguendo nel caso dei res= ti, come allora non distingueva nemmeno il diritto europeo, il reato comune da quello politico, nè facendo dif= ferenza tra quelli che erano minacciati e condannati per un reato e quelli che erano ricercati per non aver pagato i proprii debiti. - Quando il regime di estradizio= ne nel 1815 fu ristabilito nei rapporti tra l'India inglese e francese, furono mantenute le condizioni stabilite nei trattati precedenti e nemmeno venne fatta eccezione per l'estradizione dei propri sudditi. - Bic= chè un suddito di une possedimento francese che aveva dem linquito in possedimenti anglo-indiani e si rifugiava in

territorio francese, mentre pel diritto comune vigente in Europa egli avrebbe dovuto essere giudicato nella sua patria, secondo questo trattato doveva essere estradato e consegnato al governo anglo-indiano.

E tanto interessava al governo inglese per la sicu= rezza dei suoi possedimenti il mantenimento di questa massima eccezionale che nel 1876 quando si stipulò un nuo vo trattato di estradizione tra Francia ed Inghilterra, questa volle che in un articolo si dicesse: da tutto questo restano esclusi i rapporti relativi all'India, ri= spetto alla quale continuano in vigore: i trattati con= fermati dalla Convenzione del 1815.

La Francia così si trova nei rapporti con L'Inghilterra non solo in una condizione di inferiorità perchè la polizia inglese può inseguire il delinquente o il condannato evaso nel territorio francese ed indicarlo alle autorità locali per farlo arrestare sinchè la autorità superiore abbia stabilito nei riguardi della estradizione, ma anche perchè può e vuole domandare estradizione per reati politici. - Due di questi casi si sono presen= tati in modo più complicato negli ultimi anni. - Nel 1908 fu domandata l'estradizione di un indiano che era insegnante in un collegio del possedimento francese di Chandernagor perchè era imputato di essere complice nel= l'assassimio di un ufficiale pubblico dell'India ingleConsegnato quest'indiano, egli fu posto sotto processo anche per altre imputazioni di carattere politico, co come quella di appartenere ad una di quelle società segrete che tendono a scacciare il dominio inglese dall'Ingidia. - Protestò allora l'indiano, il quale ebbe ancte favorevole il governo francese. - Il governo anglo-indiamo però non volle aderire perche nei trattati antiquati non esiste la esclusione della estradizione per i reati politici, e solo accolse l'eccezione relativa al fatto che essendo stata l'estradizione domandata per un solo reato, non poteva l'indiano essere messo sotto processo per altri reati.

Perciò fu messo in libertà come imputato del reato politico e lo si riarrestò subito per l'imputazione di diritto comune per il quale era stato estradato. - Applicandosi l'estradizione ad ogni imputazione e condanna, si arrivava ad una esagerazione ridicola per chi la esaminava da lontano, ma che inasprisce seriamente gli indigeni. - Si arrivò p.esempio un giorno a domandare l'estradizione di un indiano dell'India inglese, il quable sulla lines vicino a Pondichéry era disceso dal treno prima che questo si fermasse, entrando in città senza presentarsi alle autorità di polizia. - Ma l'anno scorso si ebbe un caso più notevole e eloquentemente istruttivo circa il carattere antiquato di questi trattati di estramidizione e circa la inopportunità di trattare in modo così

differenziale popolazioni di razza diversa dall'europea, ma che non si possono assolutamente dire barbare. -

L'indiano rivoluzionario, Savarkar, residente in Inghilterra, redigeva un giornale scritto in inglese, che aveva il doppio scopo di illuminare le masse britanniche circa le ragioni di lagno della popolazione indiana e quello di far sentire alla popolazione indiana una voce che almeno per l'esteriorità della lingua pareva vemisse dalla metropoli per istigare lo spirito in rivolta nel=

Egli, accusato di complicità colle società segrete dell'Indha, fu imprigionato, estradato, per l'estradizio= ne che esiste tra un possedimento e un'altro dell'impero britannico e per il giudizio dell'Alta corte di giusti= zia inglese, e consegnato alle autorità anglo-indiane per essere giudicato in India. - Fu perciò imbarcato su un piroscafo ed avviato verso l'india. - Mentre però il piroscefo faceva scalo a Marsiglia, l'indiano Savarkar, elidendo la sorveglianza, si gettò a nuoto e penetrò in città. - Inseguito però colle grida: al ladro! al ladro! fu arrestato da un ufficiale di polizia france se, il quale, credendolo un marinaio, lo consegnò alle autorità della nave. - Questo perchè fra la Francia e l'Inghilterra, come tra tutte le città marittime, s'am . mette la immediata consegna di tutti i marinai che si riparano a terra. -

Consegnato quindi il Savarkar per un equivoco, il

governo Francese che vedeva con questa consegna violato il suo diritto di asilo, domandò la riconsegna del fuggi= tivo, ilm quale avendo raggiunto il territorio francese era protetto pel diritto d'asilo e doveva essere ogget= to di un giudizio di estradizione che gli sarebbe stato però favorevole, essendo egli imputato di un reato esclusivamente politico. - Ma l'autorità inglese senza intendere ragioni, lo portò in India e lo sottopose a giudi= zio. - Allora il governo francese insistè per far sospendere il giudizio, perchè sosteneva che, comunque si vol gliano interpretare tra l'India inglese e l'India francese i rapporti di assistenza intercoloniale che sussim stono e devono sussistere fra territoriocosi interseca, ti gli uni cogli altri, pure in questo caso si trattava di un altro atto di consegna indebita di un individuo che non si sarebbe potuto fare perchè non avvenuta in territorio coloniale e che niente doveva influire la diversità della razza dell'individuo indebitamente consegnato. Allora si addivenne a un modus vivendi, stabilendo di de= ferire il giudizio di controversia al tribunale dell'Aia e che intanto continuasse in India il processo, e che, se anche una sentenza fosse stata emanata, essa non sarebbe stata eseguita prima del pronunciato dell'Aia. Nel febbraio scorso si iniziò il giudizio, e si esauri 11 23 dello stesso mese. - Questa sentenza varrebbe la pena di essere letta perche mentre stabilisce che trattavasi di un reato politico, quindi di un reato che non ammetteva l'estradizione e stabiliva la buona fede della l'ufficiale che aveva consegnato il Savarkar, fa pesare le conseguenze di questa buona fede sul delinquente. In seguito al pronunciato dell'Aia, che ritemeva di non dom versi concedere la riconsegna, il Savarkar è restato nelme le prigioni indiane a subire la sua condanna.

Ora due considerazioni vengono spontanee. La prima è che un caso identico avvenuto due anni or sono tra la Francia e la Spagna, la Francia richiese e ottenne la riconsegna dell'estradate che era stato consegnato indebitamente. = Un'altra considerazione è quella dell'opportunità che vi sarebbe di studiare una gran partedei moderni giudizi arbitrali piùttosto da un punto di vista sostanziale che dal punto di vista formale della soluzio= ne pacifica delle controversie e del desiderio di evitare l'inasprirsi di conflitti. Una gran parte dei giudizi ara bitrali, come quello ora ricordato, sono impregnati di considerazioni politiche ed inspirati a un'idea politi= ca che preme e soffoca l'idea giuridica che dovrebbe inspirarlo come emanazione di una funzione giudiziaria istituita anche nei rapporti fra stati. Sicchei molie volte accade che la soluzione pacifica della controversia si ottiene, La si ottiene come avverrebbe per tran-

DIRITTO E POLIRICA COLONIALE Dispensa LII

sazione fra i due stati o affidando la mediazione politica ca a un terzo stato, non come avviene, nell'interno di uno stato che ha una sana organizzazione giudiziaria, nelle controversie tra privati.

## L'INDOCINA FRANCESE

Quell'impero che la Francia aveva tentato di co= stituire nella penisola indiana verso la metà del secolo XVIIIº, essa cominciò a costituire nella vicina penisola indocinese intorno alla metà del secolo XIXI. Anche nel caso dell'Indocina, come per Madagascar, la Francia si rifaceva per dare un'apparenza di legali= tà alle sue conquiste in quelle regioni, a diritti, del resto del tutto contestabili, che essa aveva acquista= ti in una parte di quella penisola sulla fine del 1700, durante gli ultimi anni del governo della dinastia le= gittima. In quel tempo la Francia continuava ad avere in quelle regioni dei rapporti in parte commerciali e in parte puramente ideali, vale a dire connessi colla propaganda cristiana e specialmente cattolica. Come si sa, questa propaganda, cominciata cogli Spagnuoli e coi Portoghesi, e specialmente cogli inizi della missione da parte di San Francesco Saverio, continuò con dottis=

simi missionari e specialmente gesuiti italiani. Anche in quelle regioni il primo che avviò rapporti costanti specialmente sulla base della propaganda religiosa, fu un dotto gesuita italiano, il Baldinotti, che sulla fime del 1600 istituì una missione in Cocincina, che poi non fu mai interrotta e per cui si servì di opere e di testi lasciati da un famoso missionario, il dotto gesuima italiano Matteo Ricei.

Ma coll'andare del tempo queste missioni tanto nel= la Cina quanto hell'Indocina passarono nelle mani in gran parte (francesi; e fu appunto per effetto di questo graduale passaggio delle missioni nelle mani di sacerdoti francesi che in quelle regioni e nella stessa Cina la Brancia ha potuto accampare, come già antecedentemente in Turchia, il diritto alla protezione generale dei cattolici indipendentemente dalle nazioni a cui appartenevano. Queste missioni avevano stabilito lungo la costa indocinese alcuni vicariati e un vescovato che era nel territorio attualmente pertinente al regno del Siam. Nel 1780 era là coadium tore del vescono di quel regho un sacerdote francese denominato Fernand de Bethune, il quale si mise in rapporto col sovrano dell'Impero di Annam, e in occasione di una rivolta che costrinse questo sovrano, nominato Gialong a & fuggire dal suo regno. gli promise di pattuirgli un soccorso da parte del Re di Francia. Allora il re dell'Annam diede in custodia,

mentre riparava nel regno del Siam, a questo missiona= rio il proprio figlio e il proprio sigillo di stato, che equivaleva nella mente sua a una patente di plenipoten= ziario, per poter stipulare col re di Francia un trattato a suo nome che avesse pieno valore. Nel 1781 dopo varie vicende il missionario arrivava in Francia, e nel 1787 si presentava a Luigi XVIº, e riusciva a stipulare con lui un trattato a nome di questo sovrano spodestato dell'Annam per effetto di cui il sovrano stesso cedeva al re di Francia l'isola di Tourane e un porto sulla costa della Cocincina vicino al luogo dove esiste attualmente la capitale Saïgon, e il re di Francia s'impegnava a mandare un certo numero di navi e di soldati per poter ricostituire lo stato di lui. Ma, com'è ben note, tre anni dopo il sovrano che doveva soccorrerlo era spodestato al pari di lui, e il missionario torna= to in territorio annamita pote solo soccorrerlo con truppe raccogliticcie che egli aveva raccolte in Francia e nei possedimenti Francesi dell'India. Così il dirit= to acquistato dalla Francia restò puramente sulla carta ed era assolutamente dimenticato, quando nel corso del secolo XIXI la Francia ebbe occasione, con abilità politica ma senza consistenza giuridica di farlo rivivere nel 1859. In quel tempo la Francia e la Spagna protestavano contro il Re del Siam per la persecuzione che era inflitta da lui agli indigeni convertiti al catto=

licismo e ai missionarii. Anche circa questa persecuzio= ne ci sarebbe molto da dire in quanto che non era nello Annam, come non fu in altri tempi in Cina, la fede di questi sudditi convertiti che di perseguitava, ma la pretesa di sfuggire dopo la conversione, alla legge e alla giuriscizione ingigena per passare come protetti alla dipendenza delle missioni e dei consolati stranie. ri. Sicchè era a questa specie di espatriazione e ri= spettivamente di naturalizzazione straniera dei proprié sudditi che si ribellava allora il Re dell'Annam come prima si era ribellato el'imperatore della Cina. Co= munque poiche contro la pretesa di extraterritorialità dei convertiti indigeni l'autorità politica annamitica eccedeva oltre ogni limite di tolleranza possibile e arrivava perfino a condannare due missionari spagnuoli, la Francia e la Spagna protestarono, e non avendo avuto soddisfazione impresero nel 1858 una campagna di guerra in alleanza contro l'Annam, e presero possesso di Sargon, dove le loro forze erano assediate da forze an= namite l'anno dopo quando la Francia si trovava impegnata nella guerra d'Italia. Durante tutto il periodo della guerra italiana, la Francia si limitò a resi= stere nella piazza di Salgon, di cui di era impadronita nel 1858; na finita la guerra d'Italia, riprese colla Spagna la campagna in Estremo Oriente, e arrivò alla stipulazione di un trattato di pace nel 1861.

Questo trattato di pace implicava il pagamento di una indennità di guerra da parte dell'Annam tanto alla Francia che alla Spagna, e la cessione alla Francia di SaT= gon e di alcune altre località corrispondenti a quelle cedute il 28 Novembre 1787 da quel missionario pleni= potenziario a Luigi XVIQ, e rispetto alle quali la Francia appariva di esercitare una specie di rivendicazio= ne. Ma il governo annamita cercò molte difficoltà con= tro la ratifica del trattato, sicchè questo nob fu, dopo una ripresa della campagna di guerra, ratificato che nel 1863, anno dal quale data il primo dei posse= dimenti francesi nell'Indocina, possedimento costitui= to dalla Cocincina, che è un territorio fin d'allora governato direttamente dalla Francia come una colonia, ed è il più fertile, specialmente per la coltivazio. ne del riso, di quei territori, estendendosi presso il mare e lungo il delta del fiume Mekong.

Poco tempo dopo la Francia stipulava un trattato di protettorato con lo stato del Cambodge, che era stato a vicenda tributario dell'Annam e del Siam, e che come avviene quasi sempre di questi stati o poco civilizzati o decaduti dalla viviltà anteriore, si gets to' nelle braccia della Francia per resistere alla intimazione di osservanza di protettorato del regno del Siam, e così finf per essere poi tanto più soggetto

alla Francia di quel che non fosse stato prima allo Stato più omogeneo ad esso da cui dipende va

Così nel 1865 la Francia del suo attuale posse dimento dell'Indocina aveva acquistato due parti, la Cocincina come dominio diretto e il Cambodge come pro tettorato, dominando tutta la parte costiera dell'Indocina. Poco tempo dopo cominciarono i dissidi col regno dell'Annam e colla Cina e relativi al regime dei territori più settentrionali della regione indocinese cioè del Tonchino. La Francia pretendeva nel Tonchino la libertà di commercio e specialmente di penetrazione fluviale fino al confine dell'impero cinese, ma trovò resistenza tanto in Cina per la penetrazione interna quanto nell'Annam, dal quale il Tonchino dipendeva, per la penetrazione del mare. Dopo una nuova campagna di guerra che succedette di poco tempo alla guerra franco prussiana, essa venne a un nuovo trattato coll'Annam, per effetto del quale la Francia finiva col riconoscere la sovranità dell'Annam sul Tonchino, ma il regno dell'Annam s'impegnava a uniformere la propria politica estera alla politica della repubblica Francese. Così ciò che restave veramente indipendente nella parte orientale della penisola indocinese stipulava colla Francia uno di quel trattati che diconsi trattati di protezione per distinguerli dai trattati di

di protettorato. Non era un protettorato, perchè il regno dell'Annam non abbandonava la propria politica e= stera alla gestione della Francia, come fece nel 1881 p. esempio il bey di Tunisi; ma una protezione politica, perchè s'impegnava a limitare la propria iniziativa in fatto di politica estera così da uniformarla sempre ai grandi obbiettivi della politica estera francese. Trat= tandosi di una convenzione stipulata da uno Stato de= bole con un altro forte, era un trattato di protezione che portava in sè i germi di un trattato di protettora= to. Appunto allora la Francia usciva da quella crisi durante la quale era stata per un momento decisa a sacri= ficare tutte le colonie dell'India e dell'Indocina pluttosto che una parte del territorio metropolitano; ma non essendo a questo riuscita, cercò di dare uno sviluppo veramente imperiale al proprio dominio colonia= le per rifarsi in potenza, floridezza economica e pre= stigio di quanto aveva perduto. Durante le trattative corse nel 1871 fra il Governo francese e la Prussia, la Francia aveva offerto alla Prussia tutto quanto possem deva nell'India e nell'Indocina, par di salvare l'integrità del suo territorio e risparmiare la cessione del= l'Alsazia e Lorena. La Germania volle questa cessio= ne, e la Francia non aveva la possibilità di ottenere una rivendicazione immediata. Allora questa, non indugiandosi senilmente nel rivoler e provincie che non poteva più riacquistare distraendosi da ogni altra quistione di politica estera, si dedicò con una mirabile coscienza collettiva che a tutti potrebbe servire di esempio, allo sviluppo del proprio impero coloniale. Fu in questo periodo che essa prese a coltivare e a sviluppare i frammenti d'impero che aveva costituiti nel=la penisola indiana per dare a quest'impero, maggior e= stensione e omogeneità.

Allora, dopo aver acquistato nel territorio meri= dionale della penisola e lungo il delta del Mekong il possedimento diretto della Cocincina e il protettorato del Cambodge, cerco di avvolgere fra due possedimenti proprii il regno dell'Amnam che restava indipendente, prendendo possesso del Tonchino destinato d'altronde nella mente degli uomini di stato Francesi ad essere co= me un cuneo coloniale fra la Cina e l'Annam, che dalla Cina in un tempo era stato dipendente. E cominciò . pretendere libertà di commercio, privilegi commerciali, diminuzione di tariffe, facilità di comunicazioni con proprie costruzioni stradali, specialmente con strade fer non avendo potuto ottenere tutto questo, venne una ' 'ta col regno dell'Annam, che ebbe per primo rim sultato la convenzione del 1874 per effetto della quale il Tonchino veniva restituito, ma il regno dell'Annam deveva subire come abbiamo già visto la protezione dello stato Francese.

Questa protezione si mutò in protettorato dieci anni più tardi, quando risollevata la questione del Tohchino specialmente nei rapporti tra Francia d'Cina ed essendosi promossa una rivoluzione e una specie di organizzazione di corpi franchi cinesi contro la in= fluenza francese nel Tonchino, la Francia occupò que= Ato paese, fere una spedizione anche contro alcuni porti cinesi, e continuò tanto colla 6ina quanto coll'Annam per alcuni mesi in una serie di ostilità senza una ver e propria dichiarazione di guerra. La conclusione di queste ostilità fo una convenzione stipulata nel 1634 che poneva il \* gno dell'Annam assolutamente sot= to ! prote torato e non più sotto la protezione frane che conosceva de te dell'Annam, come un più ta di iconos iu... da parte della Cina, il dominio assolu o e diretto su tutto il territorio

il dominio assoluto e diretto su tutto il territorio del Tonchino.

Il primo articolo di questo trattato del 1884 ri-

Il primo articolo di questo trattato del 1884 ri=
conosceva da parte dell'Annam il protettorato Francese;
gli articoli successivi stabilivano che la politica
estera del regno annamita era abbandonata completamen=
te nelle mani della Francia. Un residente francese a
Huè, capitale dell'Annam, avrebbe esercitato le funzio=
ni di ministro degli affari esteri, la rappresentanza
dell'Annam all'estero sarebbe stata tenuta da agenti
diplomatici francesi, gli Annamiti fuori della propria

patria sarebbero stati protetti dai consoli francesi e trattati come sudditi francesi. Il Tonchino dunque, che ha una estensione presso a poco uguale a quella dell'An=nam e una popolazione di 5 milioni e 800 mila abitanti mentre l'Annam ne ha una di 5. 00.000 diventava fin d'allora non solo un dominio importante per se, ma anche elemento di preponderanza francese in tutto l'o-riente dell'indocina.

Coll'Annam il secondo trattato trasformava in protettorato la protezione del 1884; col Cambodge il protettorato che prima esisteva veniva trasformato in un
dominio puramente onorario e personale del re col
l'ammunicatione della fato agli invaricati della
passaggio di tutta ramministrazione coloniale francese. -

In questo modo la Francia aveva acquistato in parte direttamente in parte indirettamente sotto il rea gime del protettorato tutta quanta la parte orientale della penisola indo-cinese sino alla sponda sinistra del fiume Mekong, occupando anche il delta di questo fiume.

Più tardi bed trattato con la Cina, il Regno di Siam e l'Inghilterra, la Francia spingeva più addentro il suo dominio nell'interno di questa penisola ed occupava territori fertili e ricchi di ricchezza mineraria anche al di là della sponda destra del Mekong, occupando anzi tutto il bacino di questo fiume. - In questo

modo acquistava tutto il territorio di Laos, dove is stituiva un dominio sul sistema del protettorato temendo la capo delle varie popolazioni i sovrani degli Stati insidigeni che prima esistevano, e due provincie che avevas no appartenuto sino a quel momento al regno di Siam e che rendevano la Francia in gran parte dominatrice anche nel bacino del Mekong, intorno al quale si sviluppava il territorio del Regno del Siam.

Quindi in un periodo di tempo che era inferiore al mezzo secolo, la Francia acquistava nella penisola inadocinese un territorio di 680 mila Km² di superficie, cioè un territorio di 150 mila Km² più vasto di quello della Francia, che abitato soltanto da meno di 17 miliona di abitanti, è capace di uno sviluppo molto maggiona re di populazione che potrà aumentare, con un sistema di agricoltura intensiva e maggiore sviluppo di rica chezza, sino ad uguagliare quella della metropoli.

Nello sviluppo di questo territorio la Francia na turalmente dovette esitare fra vari sistemi e non potò fermarsi su un sistema, che ora pare definitivo, se non depeche ebbe fatto vari esperimenti. Circa il sistema di governo originariamente tutti questi domini erano go-vernati sotto la direzione della sezione coloniale del ministero della manina, dopo dal ministro delle colonie come possedimenti indipendenti col mezzo di governato-ri quelli di dominio diretto, e col mezzo di residenti

quelli dei protettorati.

A cominciare dalla missione di Paul Bert che aveva iniziato uno studio molto profondo ed obbiettivo delle condizioni dell'Indocina e voleva riorganizzare tutto il governo con un sistema scientifico e più adatto all'in= dole della popolazione, il governo di quelle regioni venne organizzato sotto il sistema federativo che corrisponde all'indirizzo prevalente in tutti i domini colomiali francesi.

Come si sono organizzate tutte le colonie del nordovest dell'Africa occidentale francese e quelle del
sud-ovest dell'Africa Equatoriale Francese, così nella
Indocina tutti i possedimenti fubono raggruppati sotto
un governatorato generale dell'Indocina, a capo del
quale sta un governatore generale, che è un uomo polin
tico e che è al tempo stesso l'agente generale france=
se pressq la corte di Annam e l'intermediario dell'alta
sovranità dello Stato protettore verso il maggiore de=
qli stati protetti che ancora esistono in quella peni=
sola. - Sotto la direzione di questo governatore gene=
rale stanno i residenti presso gli Stati protetti e i
luogotenenti governatori che risiedono nei paesi di di=
retto dominio.

Il governo generale ha un consiglio generale di gom verno ed un consiglio hanno anche i governi locali, colm la differenza che le attribuzioni sono diverse nei paem si di protettorato, dove il consiglio si chiama consiglio di protettorato in confronto ai paesi di diretto dominio, dove si chiama consiglio di governo. - In questi con sigli, che sono di nomina governativa, partecipano gli alti ufficiali della colonia ed un certo numero di no= tabili indigeni scelti dal governatore. - Le attribu= zioni del governatore generale e dei governi particola\_ ri si distinguono analogamente a quello che avviene nei governi federativi: tutto ciò che è di interesse locale spetta al luogotenente governatore ed al consiglio di governo locale, tutto ciò che interessa il complesso delle colonie indocinesi, i rapporti di tutta l'indocina colla madre-patria e specialmente l'organizzazione del= la difesa militare delle colonie, i rapporti commercia= li, i rapporti cogli stati vicini, ecc. sono competenza del governo generale; ed il governatore generale è cosi eminentemente il rappresentante dello stato francese in tutto il complesso di questi territori, in parte governati direttamente ed in parte protenti, che le leggi e i decreti francesi non possono aver vigore nel complesso delle colonie indocimesi se non sono state promulgate specialmente per l'Indocina dal governatore generale, il quale non ha facoltà di promulgare una legge francese che non sia fatta anche per l'Indocina e che il potere centrale francese non voglia applica. re in Indocina di sua iniziativa.

Ma quando il governo francese decide che un de-

creto ed una legge anche di carattere generale promule gata in Francia debba essere applicata in Indocina, que= sta legge o decreto non ha effetto in Indocina se non dopo la promulgazione del governatore generale.

Il regime fiscale è distinto: così tutto ciò che riguarda le imposte dirette, specialmente l'imposta fondiaria, la capitazione o tassa personale, specta al governo locale ed alimenta le finanze locali, tutto ciò che si riferisce a tassazione indiretta invece spetta ed alimenta finanze generali specialmente per i bisogni del governo generale dell'Indocina. -

L'organizzazione giudiziaria, commerciale, l'organizzazione della difesa ed il regime della proprietà sono mantenuti sulla base delle leggi anteriori secondo il principio che è prevalso in quest'organizzazione di governo, cioè di lasciar sussistere sugli indigeni l'impero delle antiche leggi e consuetudini indigene con la garanzia di favorevole esecuzione delle une e delle aletre, derivante dal tenere in vigore gli antichi istituti giudiziari ed gli antichi tribunali. Nei territori protetti, quest'organizzazione giudiziaria sotto la sorveglianza della Francia continua immutata; invece nei territori di dominio diretto quest'organizzazione giudiziaria è moderata e modificata dalla istituzione di corti superiori a Safgon e ad Hanof delle quali più importante è la prima perchè oltre adcavere la qualità

di corte d'appello dei territori dell'Indocina, ha anche la qualifica di corte di appello consolare per tute te le sentenze consolari pronunziate da tribunali consolari francesi nell'Estremo Oriente. -

Con quest'organizzazione la Francia ha ottenuto risultati che dal punto di vista economico sono certamente meravigliosi.

Il commercio di questo complesso di possedimenti, che era nel 1896 di 171 milioni di franchi, salì nel 1906 a 342 milioni di franchi. - E' vero che questo commercio si aggira specialmente nei rapporti tra indigeni e paesi di oriente ed estremo oriente più che nei rapporti ti colla Francia, questo però avviene per una necessità di cose, perchè essendo l'Indocina fino ad ora un paese prevalentemente agricolo, i suoi prodotti specialmente quelli di riso trovano più facile la via del Giappone che non quella d'Europa. -

Le cifre dimostrano ad ogni modo un aumento di produzione ed uno sviluppo economico e commerciale che pochi paesi posseduti da cosi` poco tempo hanno potuto dimostrare. \_ In questo sviluppo il riso, le zucchero di canna, il pepe hanno la parte maggiore, la seta invece continua ad essere prodotta coi sistemi antiquati che esistevano nel paese. \_ Da questo punto di vista un elemento di industria che potrebbe dare al pare ese una grande ricchezza non ha ancora prodotto nemmeno

una piccola parte di quello che sarebbe capace di produr= re. - Una delle maggiori difficoltà dell'aumento e del= lo sviluppo dell'agricoltura anche nei paesi del centro oltre che in quelli della costa, sta nella mano d'opera. Lungo i paesi della costa la popolazione, tanto nella Cocincina come nel Tonchino è numerosa, ma di pochi bi= sogni, e con uno sviluppo e frazionamento grande di pro= prietà privata, non si dedica volentieri al lavoro retri= buito giornalmente sulle concessioni acquistate e sui latifondi messi a cultura razionale dai coloni europei. Invece dove maggicre tratto di territorio sarebbe suscet= tibile di struttamento e dove la popolazione di presterebbe meglio per essere più povera e meno progredita è no! Laos. - In generale la riluttanza della popolazio. ne da una parte e la scarsità grande della popolazione che sarebbe disposta a lavorare dall'altra, costituim scono uno dei problemi che viù affaticano queste colonie.

Anche per rendere più operosa la mano d'opera esimistente. Il governo francese ha emanato delle leggi circa i contratti di lavoro che non sono stati piccola parte in quei movimenti di reazione dell'opinione pubblica indoù cinese contro i dominatori francesi che si è verificata negli ultimi anni. - Queste leggi relative al contrata

vizio per tutto il termine stabilito da parte dei lavora ratori e nel caso di infrazione di quest'obbligo non ricorrono soltanto a sanzioni pecuniarie, ma anche per nali, riducendosi come è avvenuto nelle colonie inglesi del sud- Africa a un regolamento per quanto tenue, larvato e temporaneo del lavoro servile che riesce eminentemente gravoso e antipatico a queste por polazioni.

Inoltre uno dei problemi che affaticano que= ste popolazioni è quello delle garanzie politiche di tutto il territorio dell'Indocina francese. = La so= la Cocincina ha diritto di mandare un deputato al Parlamento di Parigi e questo deputato è eletto a suffrag= gio universale dai cittadini francesi e dagli assimilati francesi viventi nelle colonie. - Gli altri quantunque appartenenti a una civiltà antichissima sono sudditienon cittadini nel grande impero al quale appartengono, mentre prima erano cittadini del dominio al quale appartenevano. - Se a ciò si aggiungono la diffusione e i movimenti nuovi di idee s di opinioni che si agitano nelle Indie inglesi, l'effetto del movimento di idee portate dai cinesi, che sono numerosissimi nei porti dell'Indocina e dai Giapponesi che hanno coll'Indocina frequentissimi rapporti commerciali, ed il movimento anche locale di idee e di aspirazioni che derivano in

gran parte dallo assorbimento di idee occidentali che gli Stati colonizzatori hanno il torto di credere di potere istillare nei popoli dominati sino a quel punto che seconda il loro vantaggio di renderli cioè (i domi= nati) sudditi retributive non sino a quel punto al quambe gl'indigeni vogliono sviluppare a proprio vantaggio le maggiori attitudini che hanno acquistato, si vede com me il problema dell'autonomia che agita l'India inglese non sia estrane all'Indocina francese.

## LE SFERE D'INFLUENZA IN ESTREMO ORIENTE SIAM & CINA

La Francia ha cercato di estendere il più possibile nell'interno l'influenza politica e l'espansione ne economica dai territori che veniva acquistando nella Indocina. In questa sua espansione ebbe due tendenze, una ad ovest per toglière ai suoi possedimenti nella Indocina quel carattere che ebbe originariamente di territorio esclusivamente costiero senza una penetramione notevole verso l'interno, e un'altra verso nord, sotto forma sopratutto di penetrazione economica nel territorio cinese. Di queste due forme di espansione è necessario tener parola per avere una idea esatta del valore vero del possedimento dell'Indocina per l'immedia

pero coloniale francese e del probabile avvenire della influenza francese nell'estremo oriente. Quando la Francia nel 1863 stipulo col Cambodge un trattato di protettorato che le diede a due anni di distanza dalla Cocincina il secondo dei territori da essa acquistati nell'estremo Oriente, essa si trovò immediatamente in contatto e conflitto col regno del Siam, il quale, posto in mezzo ai territori d'oriente e a quelli d'occi= dente dell'Indocina, aveva cercato, e in parte anche vi era riuscito nel periodo di decadimento della potenza cinese, di creare un proprio imperialismo in tutti quei territori indocinesi che tutti, compreso il Siam, avevano formato parte delle sfere d'influenza imperiale della Cina, alla quale fino agli ultimi tempi pagavano un si= mulacro di tributo. Allora il regno del Siam aveva stipulato un trattato di protettorato segreto col re del Camboage contemporaneamente a quello palese da quest'ultimo stipulato colla Francia. Questa venuta a saperlo, dovette avviare un'azione militare contro il Siam per indurlo a rinunciare a questo trattato e a riconoscere la supremazia della Francia su questo regno meridiona= le indocinese. Così il regno del Siam, con nel 1880 per abuso di influenza da parte dei missionari s'era chiuso quasi completamente a ogni contatto cogli stranieri, e chè nel 1856 per iniziativa di quel De Monti= gny che era stato dal 42 in poi console generale francese a Shangai e che aveva tanto contribuito all'espan= sione dell'influenza francese in Cina, si trovava in contatto territoriale col nuovo impero che la Francia veni= va a istituire nel territorio indocinese. = Mentre nel 1867 si definiva questo conflitto con un nuovo trattato fra il Siam e la Francia mediante il quale il Siam riconosceva alla Francia il protettorato sul Cambodge, la Francia gli riconosceva contemporaneamente il possesso delle due provincie settentrionali che essa avera origi= nariamente staccate da questo regno, e gli riconosceva anche nel nord l'alta sovranità sul territorio di Laos. La Francia per il trattato del 1867 si faceva dunque riconoscere dal Siam la sua supremazia lungo la sponda sinistra del Mekong; e quindi lasciama tutto il bacibo del Menam, sulle foci del quale sta la capitale del Siam e tutto il versante occidentale del Mekong come una sfera d'influenza siamese.

Tutte le trattative e i tentativi successivi della

Trancia furono diretti a sollevare imbarazza al regno
del Siam e far sorgere con questo dei conflitti, così
da potersi impossessare di tutto il bacino del Mekong
lungo la sponda destra e arrivare ad affermare la pros
pria influenza anche nel bacino del Menam, sottoponendo
il Siam per lo meno come protettorato alla propria ins
fluenza. Il programma coloniale francese era quello di
far si che l'Annam colle ree dipendenze fosse una nuos

va Algeria, e che il regno del Siam diventasse una ivova Tunisia sotto il protettorato francese.

Ma a far raggiungere alla Francia una parte solatanto delle sue aspirazioni e garantire in un territori rio più ridotto l'indipendenza del Siam contribuirono nuovi fattori che nel 1867 la Francia non poteva prervedere, cioè l'espansione inglese nella penisola indocianese, lo sviluppo della rivalità delle varie potenZe nella Cina meridionale, e sopratutto lo sviluppo e la potenza del Giappone, che garantendo da proprii tentantivi d'invasione i territori francesi dell'Indocina, riuscì a imporre quasi alla Francia il riconoscimento effettivo dell'indipendenza del regno del Siam.

Nel 1893 un nuovo conflitto tra la Francia e
Siam per il territorio di Laos sioè per il territorio
posto sull'alto Mekong al Nord del Siam propriamente
detto, conduceva a un'altra azione militare la Francia
cia contro il regno del Siam, e aveva per ultimo ris
sultato una convenzione per effetto di cui alla Francia
cia veniva riconosciuta dal Siam l'influenza escludia
va anche sulla sponda destra del Mekong; e quindi il
Siam conservando una parte del territorio di Laos e
tutto il bacino del Menam che sarebbe veramente il
suo fiume, rinunciava in parte direttamente in parte
indirettamente a ogni influenza sul bacino del Mekong.
Infatti alla Francia veniva riconosciuto il possesso

solo sulla sponda sinistra di questo fiune, na le era lasciato anche il diritto di polizia sulla sponda des stra che bon le apparteneva: e el Siam, a cui questo territorio apparteneva, fu imposto di non occuparlo con proprie truppe, ma di affidarne alla Francia la garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico, il che faceva restare questo territorio aperto a un'affermazione della potenza francese senza resistenza dello stato a cui apparteneva.

Intanto, per effetto dell'estenzione del dominio inglese a tutto il territorio anche meridionale del regno di Birmania interveniva un trattato nel 1896 per la partizione delle spera d'influenza in quelle regioni tra la Francia e l'Inghilterra. Le due potenze garantivano l'indipendenza al Siam in quella forma am= bigua nella quale insieme con altre hanno garantito in Europa l'indipendenza e l'integrità dell'impero ot= tomano. Ma mentre riconoscevano nel suo territorio ridotto l'indipendenza del Siam e la garantivano, e sotto un certo aspetto neutralizzavano questo regno, l'Inghilterra si riservava una sfera d'influenza nei territori posti a occidente, e la Francia di riservava, col riconoscimento dell'Inghilterra, il dominio di tutto il berritorio posto nel bacino del Mekong, : cioè anche quello posto lungo la sponda destra. Così per quanto riguarda il bacino del Mekang, per l'accorm do del 1896 con l'Inghilterra e l'assoluta incapacità del Siam di resistere a quest'accordo, il programma comitoniale francese sembrava completamente raggiunato.

Ma lo sviluppo della potenza e dell'influenza giapponese nel Siam dopo la guerra russo-giapponese, e l'atteggiamento di resistenza preso dal Siam per inco= raggiamenti che gli venivano dal Giappone portarcho nuove difficoltà alla Francia. Questa allora modificò il suo programma nel 1907 e venne col Siam a un tratta= to per effetto del quale il Siam retrocedeva alla Francia due provincie che nel 1863 aveva trattenute dei territori tolti da esso al regno del Cambodge, e riceveva in restituzione alcuni territori del Laos da esso ceduti nel '93, che penetravano come un cuneo nel cuore del territorio settentrionale del Siam. Inoltre questo regno veniva ad essere riconosciuto dalla Francia vera= mente come stato indipendente, ribadendo questo ricono= scimento con una rinuncia parziale e convenzionale al regime delle capitolazioni. Un anno dopo il Siam com= prava lo stesso riconoscimento della sua indipendenza e della garanzia d'intangibilità dei propri territo= ri per quanto ridotti dall'Inghilterra, cedendole al= cuni suoi protettorati nella penisola di Malacca, pro= tettorati importanti non tanto per l'estenzione (25.000 Km2 soltanto), quanto per la fertilità dei territori

stessi, specialmente per la produzione del caoutchouc e dell'oppio. In cambio di questa cessione il Siam veniva riconosciuto dall'Inghilterra come assolutamente indi= pendente, veniva garantita l'integrità dei territori che gli rimanevano, e gli veniva riconosciuta l'ammissione nel nunero degli stati civili con una per quanto parzia= le rinuncia al regime delle capitolazioni. In tutti gli stati dell'estremo oriente gli stranieri europei, non solo sono soggetti al giudizio dei proprii consoli per controversie vivili e commerciali insorte fra loro, ma anche nelle controversie cogl'indigeni sono giudicati dal proprio console con assistenza del giudice indigeno. Sicchè uno straniero è sempre giudicato dal console straniero. Questo è il sistema vigente, in tutti gli Stati dell'Estremo Oriente, fatta eccezione del Giappone; mentre un sistema diverso è in vigore fra gli stati Europei e la Turchia.

Coi trattati del 1906 e del 1907, ai quali corriepose un anno dopo un trattato analogo coll'Italia, il
Siam ottenne da queste Potenze la rinuncia parziale e
convenzionale a questi privilegi, vale a dire vennero costituite dalle corti di giustizia internazionali formate di giudici in parte siamesi in parte europei, a cui
sono affidate tutte le controversie fra individui non

appartenenti alla medesima nazionalità, e fra stranieri e indigeni. Queste corti miste sono competenti a giudicare in prima istanza; da questi giudizi si ha diritto di appello alla corte suprema di Bangkock, che è pure composta di giudici internazionali, e finalmente alla corte suprema dello stesso re del Siam. - Quando poi saranno promulgati i nuovi codici civile, penale e commerciale, che si stanno elaborando nel Siam colla cooperazione di consiglieri stranieri e specialmente americani, allora queste giurisdizioni miste cesseranno, e, com'è avvenuto nel Giappone, tutte le controversie miste saranno giudicate dai tribunali comuni siamesi. Oltre a ciò la Francia e l'Inghilterra hanno aderito a far si che questi privilegi siano ristretti ai sudditi francesi e inglesi di razza europea, mentre i sudditi francesi e inglesi di razza asiatica, specialmente appartenenti all'Indocina passano immediatamente sotto la giurisdizione delle corti nazionali siamesi, non infliggendo al Siam una diminuzione della sua sovranità anche per le persone di una razza quasi omogenea alla sua.

Con questi sacrifici territoriali il Siam acquistamo va dopo il 1908 una perfetta indipendenza e un perfetto esercizio, per quel che si riferisce alla legislazione de alla giurisdizione, dei suoi diritti sovrani.

Ridotto così di territorio il Siam è pure una vol=

ta e mezzo per estensione dell'Italia, e, avendo una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, è suscetti= bile col progresso delle industrie e specialmente della agricoltura e delle vie di comunicazione di render popo= late anche quelle regioni che ora lo sono scarsamente e di avviarsi ad una floridezza di popolamento oltre che ad un rinnovamento di floridezza economica. - E che dell'una e dell'altre il Siam sia capace, basta a persuader 10 sviluppo che esso assume sotto il regno del re defunto, l'anno scorso, il quale era stato educato con un tipo di educazione in parte inglese, aveva fatto educare il proprio figlio in Inghilterra e, special= mente hel periodo interceduto tra il 1885 e '95 durante il quale ebbe come consulente l'illustre giureconsulto belga Rollin Jaecquemin, rinnovò le istituzioni dello stato ed anche la sua costituzione economica. -Per iniziativa esclusiva del sovrano fu nel regno abca lita la schiavitù, fu sostituita alla confusione tra il patrimonio pubblico e quello del sovrano la redazione di un bilancio e l'assegnazione in questo di una lista civile, fu rinnovata la magistratura ed in= trapresa la compilazione di un codice, imitato da quel= do giapponese, nel senso che esso prende ad esempio i codici europei, confacendo però e mantenendo anche tut= te le istituzioni giuridiche esclusivamente indigene vengoro a rendere adatta questa legislazione mo= dificata e perfezionata ai bisogni ed alle tradizioni della popolazione per la quale è promulgata. - Egli iniziò le costruzioni ferroviarie che alla sua morte avevano già una rete di 1100 Km. Queste costruzioni ferroviarie, per cui ancora recentemente si fece un prestito di 40 milioni di franchi, dei quali 28 milioni e mezzo furono sottoscritti dalla Banca francese dell'Indocina, danno un reddito del 5 %, e le ferrovie costruite con questo soccorso finanziario in gran parte straniero hanno un traffico così attivo che negli ultimi bilanci hanno distribuito un dividendo del 5 %. Il capitale francese quindi ha trovato in queste costruzioni ferroviarie un impiego più utile di quello che avrebbe potuto trovare in impieghi analoghi in Fran-

Mediante poi lo sviluppo del commercio, dell'agricoltura, specialmente di quella a riso, e delle foreste
di legno teak, il reddito che lo Stato ha avuto, pur
facendo gravare minor peso di imposte sulle spalle del
contribuente, salì in modo tale, che essendo il capitolo speso dal bilancio siamese di 28 milioni nel 1902
e di 75 milioni nel 1908, pure il bilancio si è saldato ogni anno con un leggiero avanzo.

cia. .

Come la floridezza dello Stato e cresciuta così è progredita anche la floridezza della nazione. Questo risulta chiaro dal commercio internazionale del

Siam. - Prima di tutto si ha un aumento notevole di anno in anno tanto nell'importazione che nell'esportazione. Secondo l'ultima statistica riferita recentemente in un articolo delle Question si diplomatiques française le importazioni nel Siam sono di 18 milioni di franchi le esportazioni sono di 192 milioni di franchi; Il Siam quindi specialmente in grazia della della grandissima importazione di riso particolarmente per la Cina e l'esportazione di circa 38 milioni di legno teak, risulta uno Stato, che ha la propria bilancia commerciale più favorevole per l'eccesso di esportazione sull'importazione. -

E' vero che in questo commercio la Francia ha una parte quasi del tutto trascurabile: se si prende la cifra complessiva di questo commercio la Francia vi è rappresentata soltanto da 185 del commercio totale se si riprende la cifra delle importazioni nel Siam la Francia non và è che rappresentata da 2 milioni. Ma questo non può essere addotto, come da molti nemici dela l'espansione coloniale è stato fatto a condanna della politica coloniale Francese nell'Estremo - Oriene te. =

Prima di tutto la politica coloniale francese deve essere giudicata con criteri diversi da quelli che si possono applicare agli Stati che hanno grande emigrazione di lavoratori. - La Francia, fuori che in Al-

geria ed in parte in Tunisia e nuova Caledonia, ha scarsissima emigrazione di elementi popolari ed una emigrazione piccola ma di grande importanza proveniente dalle classi dirigenti e dai capitaliesti.

Ma ciò che importa è questa espansione della
Francia è la emigrazione dei capitali, la Francia è un
paese eminentemente ricco, che cerca ed è interessata a
trovare campi di impiego per l'attività della propria
classe dirigente e per i proprii capitali. - E' naturale che, anche indipendentemente da una emigrazione
francese, quando la Francia ha assunto il protettorate
della Tunisia, essa ha potuto garantire dei prestiti
fatti dal capitale francese alla Tunisia con la maggiore sicurezza che potesse non solo non andare perduto il
capitale, ma fruttificare un lauto interesse. - Lo
stesso può dirsi per questo territorio dell'Indocina,
sottoposto in parte all'influenza economica francese,
come il regno del Siam.

La Francia potrebbe e potrà certamentein questo regno sviluppare più che non abbia fatto fin ora la propria azione economica. E' certo che se fino ad ora nel traffico marittimo del Siam la Francia è in una posizione subor dinata, essendo rappresentato il primo posto dalla Germania, il secondo dalla Norvegia, il 32 dell'Inghilterra ed appena 11 42 dalla Francia, pure con progresso di tempo e sopratutato con l'aiuto di una maggiore sorveglianza, di un'oculata

modificazione delle tariffo e di premi di havigazione la francia potrà acquistare un posto più vicino al primo di questi traffici marittimi. - Ma nello sviluppo economico d del pacco la francia à già raggiunto una parte dirigente ed aven posto di Siam da ogni consulsione interna e da ogni pericolo di espansione coloniale da parte di altripaesi, ed avendolo anche aiutato nel provvedere al rinvigo-

rie e sta per continuare, per quel che si riferisce
al miglioramento delle opere d'irrigazione, che

imento della propria vita economica, essa ha potuto comin=

questo sviluppo economico, impiegando in modo molto ruttifero e sicuro una parte notevole dei proprii capitali. • Così accanto a quei territori dove essa può avviare una parte della propria emigrazione ed a quei territori dove può assumere una parte dirigente nello efruttamento delle aziende agricole ed industriali la Francia può esercitare una influenza indiretta inediretta e ritrarre un vantaggio economico per effetto di aiuti finanziari, impieghi di capitali, sviluppo di vie di comunicazione, che non potrebbe ritrarre se non ae vesse vicino la base di un proprio impero colomiale. •

Ad uno sviluppo maggiore dei rapporti commercia:

li tra il Siam e la Francia, e difficile che questa ano
che col procedere del tempo possa provvedere in proporzioni notevoli. Per quel che si riferisce alle esporta:

zioni del Siam sarà difficile che un qualunque titolo
di esportazione possa assumere l'importanza dell'esporta:

zione del riso, ora da un lato questo trova un mercato pronto nei territori meridionali della Cina e tanto più pronto lo trova quanto più si completano e procedono verso l'interno le linee ferroviarie del Siap.

Inoltre questi prodotti vengono anche dalla Cocincina francese, e se la Francia facilitasse l'importazione ne del riso siamese nei territori propri, essa verrebbe a portare un danno ai produttori di riso della propria colonia della Cocincina. - Per quel che si riferisce in vece alle importazioni nel Siam è difficile che sino a che si attui un rimaneggiamento delle tariffe, la Francia possa eliminare dal Siam sia i prodotti dell'India, inglese, sia quelli del Giappone, il quale imita a tuon mercato i prodotti industriali dell'guropa e dell'America per poterli diffondere in que'le regioni colle quali è in maggior contatto.

Sicchè è molto probabile che lazione economica della Francia, nel Siam debba limitarsi quasi esclusivamente a quest'azione indiretta di essere piùttosto il capitalista di questo Stato indipendente, il quale dal punto di vista economico rigulta un elemento tributario per la Francia la quale ha così un cappo d'impiego dei suoi capitali ed un mezzo di farli fruttare più utilemente che in Europa.

Il secondo campo di espansione della Francia nell'Estremo-Oriente è il vastissimo Impero cinese . - Quest'espanzione francese in Cina sulla quale ora non ci resta più tempo di dilungarci, presenta indirizzi diversi: uno che potrebbe dirsi in rapporto colla positica generale economica della prancia ed un altro in rapporto colla sua politica indocinese.

Quest'ultimo si riferisce a quelle 2 o 3 linee che prendendole mosse dal Tonchino penetrano nelle provincie meridionali della Cina e specialmente nel centro della provincia di Yunnam che è più direttamente in contatto con questi territori cinesi. Nel periodo in cul la Cina pareva essere abbandonata alla espansione dei wari stati europei, e nel quale pareva che essa dovesse dividersi in altrettante sfere di influenz , queste provincie meridionali della Cina prano riservate alla influenza francese. - Ed infatti allora la Francia stipulo' colla Cina alcune convenzioni ferroviarie per effetto delle quali essa aveva il diritto, esclusivamente a proprie spese e col patto che dopo forse 50 anni la li= nea ritornasse alla Cina, di penetrare dal Tonchino in Cina con una propria linea con la promessa che per tutto questo tempo non sarebbe stata più fatta dalla Cina alcum na concessione ferroviaria in concorrenza con questa.

L'altro indirizzo e campo cinese di espansione

economica della Francia si riferisce alla costruzione ferroviaria intrapresa in Cira come impiego di capitali e come modo di sviluppo delle risorse interne del territorio cinese e di facilitazione dell'importazione ed es portazione indipendentemente da qualunque attività coloniale particolare o da qualunque contatto o proposte s di espansione di dominio coloniale già posseduto. -P. esempio: la partecipazione della Francia mediante un conscrzio france -belga alla costruzione della ferrovia che va da Hankol a Pechino, la partecipazione della Francia alle imprese per le costruzioni ferroviarie nella Cina settentrionale, per la rete tranwaria di Tien-Tsin e per lo sviluppo e l'organizzazione degli uffici postali dell'impero che originariamente ebbero una direzione generale francese, come gli uffici doganali internazionali ebbero una direzione generale inglese pappartengono a questo secondo campo di espandione che è costituito da altrettante irradazioni esclusivamente economiche da un punto di dominio politico e terri= toriale che contribuiscono in parte al prestigio morale, in parte alla espansione economica della Francia e sopratutto all'impiego sicuro di capitali Francesi per secondare quest'espansione economica e questa sicurezza dell'impiego di capitale e per incoraggiare i capitali= sti francesi ad avviare le loro imprese in Cina. Il Montigny che abbiamo gia ricordato a proposito del trattato col Siam creò si può dire di sua iniziativa, quel sistema delle concessioni di aree nelle città cinesi da abitarsi esclusivamente da europei, concessioni che la Francia ebbe insieme con l'Inghilterra prima di ogni altra potenza a Canton e a Shangai, che poi acquistò in altre parti e dove costituì altrettante municipalità francesi che costituiscono centri sicuri per la espansione e per la intensificazione dell'attività economica in territori cinesi e nel tempo stesso centri di influenza morale ed economica da parte dei Francesi sul territorio cinese circostante.

## NUOVA CALEDONIA E STABILIMENTE d'OCRANIA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Nelle regioni della Melanesia e della Polimesia
la Francia ha sviluppato un dominio che è molto meno
esteso di quello dell'Asia e moltissimo meno di quello
dell'Africa. Di questa sua ristrettezza di dominio
in una parte del mondo alla quale pure i Francesi hanno
rivolto la loro attenzione fin dal principio della scoperta delle regioni del Pacifico, le cause sono due:
nel primo periodo la solita rivalità e il solito insuccesso di fronte alla preponderanza dell'Inghilterra;
nel secondo periodo gaeli determinazione eminentemente saggia della Francia, che, pur non rinunciando

alla conservazione degli antichi dominii in di muri in regioni loutane, fufuiva mori domini in regioni loutane, fufuiva mori domini in regionivicine, ammaestrata dall'esperienza che finchè un gran-

de Stato non abbia una grande marina da guerra non solo sui quadri, ma anche efficace per la difesa, i domini coloniali lontani sono altrettanti ostaggi nelle mani del nemico in caso di guerra.

Ecco perchè il dominio della Francia s'è esteso in quelle regioni molto meno che non avrebbe potuto ot= tenere la sua potenzialità, specialmente in quel periodo di rinnovamento dell'attività choniale gra il 1883 e il 1885, quando la Germania occupò in Oceania tante isole ancora senza padrone. L'esplorazione di quelle regioni da parte della Francia data fin dalle origini della scoperta, e gli scrittori francesi di cose coloniali portano con fierezza l'elenco dei nomi dei Francesi che parteciparono con Magellano alla prima esplorazione di quelle regioni. Poi quandoimperversava la rivalità con l'Inghilterra, la spedizione di La Perouse fu inviata nel 1784 espressamente per cercare di seguire in quelle regioni gli esploratori ingle= si a cercare di dividere almeno con l'Inghilterra il possesso delle terre novellamente o recentemente sco= perte. E quendo non si seppe più nulla di La Perouse (del quale solo nel 1822 si seppe il naufragio avvenuto nel 1788 e la vanità pratica della spedizione), nel 1791 si cercò dall'Assemblea nazionale di inviare una

altra spedizione alla sua ricerca e per contrastere alla Inghilterra il dominio di quelle terre australi. An= che Napoleone poco dopo ebbe il progetto di una conqui= sta francese in Oceania e da un profetico imperialismo de'suoi fautori, a quelle regioni era dato il nome di Terre Napoléon.

Queste vicende di tentativi e insuccessi conti= nuarono per tutta la prima metà del secolo XIXº . Nel 1840, quando i Francesi avevano già progettato una occupazione e una colonizzazione della Nuova Zelanda, edsi furono nelle occupazioni preceduti soltanto di poche ore dagli Inglesi, e perdettero così l'occasione di fondare in una terra soggetta a un clima temperato una vera nuova Francia nelle regioni degli antipodi. Anche una precedenza di poche ore fu invece a favore dei fran cesi è contro gl'Inglesi nel 1853 per escludere questi ultimi dal possesso della Nuova Caledonia. Anche nel 1853 una gara di occupazione si faceva tra i Francesi e gli Inglesi per la nuova Caledonia. Questa tolta i Francesi giunsero primi e riuscirono a occuparla, e posero così definitivamente piede su una regione non trascurabile.

Urdici anni prima essi avevano posto non il loro dominio diretto ma il loro protettorato su'l'arcipele go di Tahiti, dove nel 1842, in seguito a la rivalità fra i missionari metodisti protetti dall'Inghilterra e i

Cattolici protetti dalla Francia, l'Ammiraglio Du Petit Thorat.

Thorat inviato da Luigi Filippo stipulò un trattato di protettorato colla regina di quell'isola, trattato che durò fino al 1880, quando il nipote di questa, il Re Pomaré VA rinunciava definitivamente al suo dominio e abbandonava il governo del suo stato al dominio diret= to della Francia.

Dalla Nuova Caledonia e dall'Isola di Tahiti, il dominio francese s'irradiò nelle regioni centrali e meridionali del Pacifico su un certo numero di altre isole, e a poco a poco dviluppandoVi il dominio e il regime economizo di queste regioni, si divisero questi territori in due governi diversi, sotto due governi natori. - Il governo della Nuova Caledonia costituisce un gruppo con alcune isole minori vicine e un'isola lonetana e ancora disabitata posta al nord del Pacifico verso l'istmo di Panama, cioè l'isola di Clipperton.

Un altro gruppo di un centinaio di isole che formano gli stabilimenti francesi dell'Oceania e che fanmo centro all'isola de la liti, costituiscono il secondo governo, con un governatore del tutto indipendente dal primo. Il governo della Nuova Caledonia è tutto un governo diretto; il governo centrale degli stabilim menti francesi dell'Oceania è in parte un governo diretto (in alcuni gruppi maggiori, come Tahiti, le isole Marchesi), e in alcune altre si svolge ancora sotto il

sistema del protettorato, cioè col mezzo di un regiden= te che dirige e sorveglia il governo condotto dei capi indigeni.

Questi due gruppi sono molto diversi per estensio= ne di territorio e non molto diversi per entità di gopelazione e sviluppo economico. La Nuova Caledonia so= la ha circa 20.000 km2 di superficie; aggiungendovi le isole minori, questa superficie supera di qualche cosa i 22 mila Km2. - Invece gli stabilimenti francesi dell'Oceania hanno una superficie di 4000 Km2 divisi in 100 piccole isole, e quindi sono costituiti da domini di estensione del tutto esigua. La popolazione invece mentre nella Nuova Caledonia e territori dipendenti ar= riva appena a 56 mila abitanti, ĉi cui 3 mila o poco più sono indigeni e 26 mila stranieri in parte Giavane. si, in parte Cinesi e il resto Europei con preponderanze di condannati e liberati dal carcere e una minoranza di coloni liberi, negli stabilimenti francesi dell'Oceania la popolazione è di 30.000 ab., con un numero esiguo di abitanti di razza europea, con assoluta assen= za di elemento penitenziario e un elemento indigeno molto più progredito e accessibile alla civiltà che non nella Nuova Caledonia. Sicche attualmente la diversità di estensione fra i 22 mila Km2 della Nuova Caledonia e i 4 mila degli stabilimenti Francesi dell'Oceania scompare e lascia sussistere per il momento una

equivalenza d'importanza fra i due gruppi nei quali si avvide il dominio coloniale francese nel Pacifico. =

Il governo della Nuova Caledonia, costituito nel 1853, subito dopo l'occupazione, come una dipen= denza dal governatore Generale degli Stabilimenti del= l'Oceania residente a Tahiti, nel 1862 fu distinta in un governo automomo. In questo stesso anno 1862 fu iniziata la colonizzazione penitenziaria. Questa colonizzazione penitenziaria, della quale abbiamo già parlato nel principio di queste lezioni, ha eser= citato un'influenza abbastanza notevole nello svi= luppo della Nuova Caladonia, perchè i condannati fu= rone dedicati alla costruzione degli stabilimenti penitenziari, al dissodamento di alcuni terreni, e sopratutto agli assaggi del sottosuolo per vedera quali fossero, come infatti s'è scoperto che erano notevoli, le ricchezze minerarie. Comincia dosi ad avere, contemporaneamente alla colonizzazione penitenziaria, la colonizzazione libera di fronte alla poca disposizione al lavoro per conto degli Europei da parte degli indigeni e alla carestia della mano d'opera giavanese o neolbridese che si era incomincia: ta a introdurre in principio, una vantaggio pel dissodamento è derivato dalla colonizzazione penitenzia=

ria, perchè i condannati venivano dati dall'Amministra= zione peniteziaria ai coloni liberi che cominciavano a dissodare i fondi, dietro una reteribuzione giornaliera di cui due quinti andavano al lavoratore come compen= so del suo lavoro, un quinto al Governo come indenni= tà parziale del mantenimento del condannato, e dul quinté venivano messi nel libretto di risparmio del condannato stesso, che dopo la pena si trovava di ave= re un piccolo capitale per cominciare la carriera di colono libero, come già avevano fatto i deportati ingle= si alla Nuova Galles del Sud. - Ma col procedere del tampo e coll'aumentare della colonittazione libera, specialmente fra l'introduzione di qualche migliaio fra agricoltori e proprietari, nella Nuova Caledonia cominciò il dissidio fra l'elemento penale liberato e l'elemento libero, e i condannati si mostrarono sem= pre meno disciplinati lavoratori.

Così la Francia venne nella deliberazione di risconcentrare nella Guiana la colonizzazione penitensiaria, e lasciare nella Nuova Caledonia i condannasti che vi erano senza inviarne altri. Sicchè l'entistà della colonizzazione penitenziaria nella Nuova Casledonia va diminuendo, e va facendo sempre più posto

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa LVII

alla colonizzazione libera. A questa sostituzione à contribuito a persuadere la Francia anche la considerazione dell'opportunità di non rendere meno gradita ai coloni una delle poche colonie francesi che per il clima e l'indole del suolo è adatta alla colonizzazio ne della razza francese. Il calore infatti è subtropicale non torrido, il clima vi è eminentemente salue bre, e dà tutt'al più un po' d'anemia facilmente curabile, ma nessuna delle malattie di cui gli Europei soffrono ai Tropici, un clima simile a quello della Nuova Zelanda, done in meno di settantacinque anni popolazioni più nordiche si acclimatarono in modo che oggi vi sono in quell'isola più di 800.000

Anche per quest'ultima regione la Francia venne dunque nella determinazione di riservare la Nuova Caledonia alla colonizzazione libera, e non solo si
decise a riconcentrare la colonizzazione penitenziaria nella Guiana e cominciarla in un gruppo disabitato
le isole Kerguelen, ma si decise anche a promuovere
una colonizzazione più attiva con la concessione gratuita di piccoli fondi di 10 ettari ai coloni francesi
che s'impegnano a stabilirsi nella Nuova Caledonia e
dissodare almene metà della concessione nei primi cinque anni, dopo il qual periodo essi entrano in proprietà della concessione dei 10 ha, e possono a titolo

oneroso, ma a condizioni facili di pagamento avere un'altra concessione fino a un massimo di 100 ettari.

Per rendere facile questa immigrazione di coloni fram:

cesi liberi agricoltori nella Nuova Caledonia, la Franzicia adoperò anche eccessivamente il diritto di espro:

priazione e concentramento di indigeni in determinate

riserve dove si rende il loro tenore di vita così ra:

pidamente diverso da quello a cui sono abituati, da

metterli nella condizione non solo di non poter non

prosperare ma nemmeno mantenersi nel quale erano al

momento in cui questo esperimento ha cominciato a

esercitarsi. =

La Nuova Caledonia, sul punto di trasformazione da colonia penitenziaria in colonia libera è governata da un governatore che ha tutte le facoltà delle colomanie non autonome franzesi; cioè può legiferare per metzo di decreti o mandati dal governo della madrepametria o emanati da lui nell'ambito della sua competenza. La popolazione della Nuova Caledonia, nemmeno quella libera, non ha dirittà politici nel senso di inviame deputati o senatori , ha diritto di inviame un del legato al Consiglio superiore delle colonie, delegame to nominato con suffragio universale dai coloni franceme si o naturalizzate francesi. Nella città di Numea, om ve è costituita una municipalità, questa è nominata a suffragio universale da cittadini francesi liberi o

naturalizzati.

Quando la Francia continto a pensare alla trasfor= mazione della Nuova Caledonia da colonia penitenziaria a colonia libera, aveva l'idea che si potesse dare a questa colonia un grande e rapido sviluppo economico Infatti il clima è abbastanza favorevole per l'agricol= tura europea, e favorevole non solo per alcune colture tropicali, ma anche per l'importazione di alcune colture europee. Sicchè accanto ai cereali che ser= vono per il nutrimento dei coloni, s'è potuto dare una grande estensione alle piantagioni di caffè che rivaleg= gia con quello arabo e brasiliano. Ad imitazione del= l'Australia e della nuova Zelanda furono importati animali ovini e bovini che abbandonati allo stato 113 bero crebbero a dismisura così da iniziare la speculazione della fornitura delle carni ad altri paesi. Ma quando cominció dopo qualche tempo ad aversi uno sviluppo nelle piantagioni del caffè e un incremen= to della popolazione bovina, il Governo francese del= la Caledonia si trovò davanti a una crisi del caffè e della carne; la crisi del caffè derivante dalla concor= renza del caffè brasiliano, e quella delle carni de= rivante da ciò che mentre il campo di importazione più pronto sarebbe l'Australia, questa è diventata a sua volta un grande stato produttore di carni da trasporto e d in conserva.

Quindi la Nuova Caledónia sia per l'uno che per l'altro prodotto si trovò in una iperproduzione che ha gravemente minacciato lo sviluppo della sua ricchezza tanto che il commercio suo nel 1908 fu di 18 milioni di franchi, con una diminuzione cioè di 1/5 di quel= lo che era nel quinquennio dal 1801 al 1906.

Questa diminuzione del commercio estero combinata con un aumento grandissimo di produzione, mostra di fronte a quale crisi si trava la Nuova Caledonia per effetto della mancanza di mercati per la sua produzione. --Allora il governo francese a cercò di sviluppare altre ricchezze che sono veramente eccezionali in questa isola, cioè le ricchezze minerarie, poichè per il ni= chel la Nuova Caledonia è il secondo paese più ricco del mondo dopo il Canadà e per il cobalto è il primo tra tutti i paesi del mondo. - La Nuova Caledonia, ha poi motevoli giacimenti di ferro e se non ha notevoli giacimenti di carbone, ha però una grande quantità di corsi d'acqua con percorso così accidentato per le al= ture che discendono rapidamente verso la costa, da rica= vare facilmente una grande produzione di forza motrice. Per queste appunto essa ha avuto un grande sviluppo industriale e comincia, specialmente con la cooperam zione del lavoro dei condannati, del lavoro libero in parte costituito da indigent del Tonchino e da Giavanesi: che vi vengono con contratti di lavoro quinquen= nali a sviluppare le ricchezze del sottosuolo.

Ma questo sviluppo non pa potuto seguire il corso rapido che sarebbe stato possibile attendere, perchè nell'isola non esistono per la mancanza di Compagnie abbastanza forti e di capitali gli stabilimenti che posso sono lavorare completamente il minerale. - Il minerale greggio viene portato in Europa nelle officine delle le compagnie che ebbero in concessione queste miniere, il che implica spese di prima, di seconda produzione e di trasporto, che non permettono un risultato profiquo come quello che semplificando le spese si sarebbe potuto ottenere.

Inoltre la grande distanza della Nuova Caledonia dalla madre-patria, che è di 33 giorni di navigazione tra Numea e Marsiglia, in confronto alla relativa vi= cinanza colla Nuova Zelanda e coll'Australia, la mette in un rapporto politico con la Francia, che non è ac= compagnato da una corrispondente attività di rapporti deconomici, ed in una dipendenza economica dai territo= ri inglesi che, mancando la garanzia di soggezione po= litica, porta ostacoli determinati dalle gravi tarif= fe doganali che difficultano i rapporti economici coi paesi più vicini.

Quindi per tutte queste ragioni la Nuova Caledo=
nia, che ha in se tutti gli elementi di un notevole
sviluppo delle proprie risorse economiche, specialmente
di quelle che vengono dal sottosuolo, non ha dato sino

ad ora quel risultato che la Francia avrebbe potuto aspettare, nè quel risultato corrispondente a quello della Nuova Zelanda, che, colonizzata dall'Inghilterra solo dal 1840, cioè 13 anni prima della colonizzazione della nuova Caledonia da parte della Francia, ha costituito uno degli esperimenti più splendidamente rius sciti di colonizzazione europea.

L'altro gruppo di isole che costituiscono il go= verno degli stabilimenti Francesi dell'Oceania e che fanno centro a Tahiti, è anche sotto il peso di una gram ve crisi finanziaria, perchè la cultura dell'indaco e della vaniglia, che erano insieme col caffè le 3 risorse principali, soffre per la concorrenza del Brasile e per la concorrenza dei prodotti chimici. - Inoltre la popolazione indigena, che è molte più progredita e mol= to più civilizzata e civilizzabile di quella della Nuova Galedonia e delle sue dipendenze, wa scomparendo in modo veramente spaventoso, vittina dell'alcoolismo importato degli europei e della tubercolosi che è in parte il risultato delle abitudini imposte specialmente dai missionarii e non assunte totalmente dalla popolazione indigena. - Questa, trovandosi in una persetua primavera ed abituata ad andare senza abiti, da quando le fu insegnato un pudore che prima non aveva mai cono= sciuto, si copre quando deve essere veduta da qualcuno e poi si scopre quando vive in privato. - Se poi s

mento di questi indigeni in un abitato più ristretto e meno fi prevole alle loro abitudini, la mandienta tramsformazione di un popolo che viveva prima di tutte le risorse del suolo anche accidentali, in una popolazione che deve vivere di risorse e della sfruttamento intensivo di un tratto di superficie più ristretto per abbandonare il l'altra allo sfruttamento dei nuovi venuti europei, tutto viò ha messo questa popolazione in condizioni di sviluppo tanto sfavorevoli da essere ridotta a 30 mila anime, cioè meno della metà di quella che si trovava là quando vi incominciò la colonizzazione francese.

Questo è deplorevole per gli abitanti degli stabi=
limenti francesi dell'Oceania, cioè del gruppo orienta=
le. \_\_ Questi sono molto differenti dagli abitanti della
Nuova Caledonia, i quali in Francia vengono chiamati Ca=
nacchi, parola che al loro linguaggio significa uono
(molti di quei selvaggi usano del termine uomini, per
indicare sè medesimi) ma la cui migliore specificazione
sarebbe Papuani, perchè appartengono alla stessa razza
dei Papuani della Nuova Guinea.

Queste popolazioni sono meno intelligenti di quel=
le della Polinesia e sino a pochi anni or sono dove non
era ancora penetrata la colonizzazione francese si de=
dicavano all'antropofagia, ma non come in tante popola=

zioni avviene per una specie di rituale pratica di guerra, mangiando i proprii nemici, ma mangiando anche i non nemici, gli appartenenti ad altre tribù, ma quane do era possibile impossessarsene. - Un viaggiatore ingglese racconta che segretamente ancora queste pepolagiani della Nuova Caledonia si dedicano all'antropofagia e che per quanto tutti affermino di ripugnarvi per non rendersi indegni del contatto franceso, pure quando si parla loro di carme umana si vede illuminare la loro figura; uno di questi indigeni fu inteso dire che la carne dell'uomo è così buona da assomigliare alla carne del maiale. - Questo era il migliore es logio gastronomico che nella loro mente si potesse faste a questo nutrimento. =

Ora gli abitanti dell'Oceania francese sono relativamente non lontani da quelli della Nuova Caledonia.
Questi stabilimenti vengono al di là della linea di demarcazione tra l'abitato dei papuani e l'abitato della
razza della Polinesia; in mezzo si trovano alcuni
gruppi, le isole Walli, dove esiste una popolazione mie
sta, che rappresenta il punto di contatto e di confine
tra l'espansione dell'una e dell'altra razza. Ad oriene
te invece, nell'arcipelago dia Taiti, di Marchese e di
altre isole minori, abita la razza della Polinegia, che

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispense LVIII

è analoga a quella dei Maori - nella Nuova Zelanda,
a quella degli Ovas nel Madagascar, e che à una facilità
di assimilazione della nuova civiltà, veramente note=
vole. - Per convincersi di questo basta ricordare la
civiltà che avevano saputo raggiungere la classe diri=
gente e la casa reale delle isole Havoji e Taiti, nel=
la quale il re Pomarè V, che era nipote della regina
che aveva dovuto ricorrere al protettorato francese,

tuale un europeo. - E' quindi molto deplorevole che questa popolazione debba scomparire mentre avrebbe potatione servire sotto la direzione dell'amministrazione francese non solo come fattore di sviluppo economico, ma come elemento di interpretazione del genio del dominio francese anche per le isole vivine al Pacifico.

Come ben si vede quindi questi domini francesi del Pacifico non hamno grande importanza territoriale e sino a che dura l'attuale crisi economica non hanno nememeno importanza economica nè assoluta, nè relativa per la Francia. - Basta il dire che nelle statistiche dell'ultimo quinquennio il commercio estero di tutti gli stabilimenti francesi dell'Oceania e del gruppo or rientale, tolta la Nuova Caledonia, ammontava a poco più di 7 milioni di franchi, e la Francia non vi partecipava che per circa il 12 %, mentre al commercio estero della Nuova Caledonia e delle isole dipendenti pare

tecipava per qualche cosa più del 40 %. -

Ma se questi domini non hanno una grande importanza dal punto di vista dell'entità del territorio, della pepolazione e dal punto di vista dello sviluppo economico, essi hanno o per meglio dire stanno per assumere una grande de importanza per la loro situazione nella parte centrale ed orientale del Pacifico. - Dall'isola di Clipperton ancora disabitata che si trova sulla linea più diretta tra il canale di Panama e il porto di Sydney, all'altra più meridionale, questi arcipelaghi hanno molti elementi per potere dominare e controllare le vie del commercio del Pacifico, per potere servire di punti di appoggio per la navigazione ed il rifornimento di carbone alle squadre militari marittime, dopo che il canale di Panama sarà a= perto, per potere appoggiare cavi telegrafici sottomari= ni e diventare così in gram parte indipendenti dai cavi sottomarini appartenenti ad altre nazioni. - Quando si pensa che ciò che è stato nel mondo antico il Mar Mediterraneo sarà probabilmente nel mondo immediatamente futuro l'Oceano Pacifico per la lotta fatale che si do= vrà combattere tra il Giappone e gli Stati Uniti e che in questa lotta potranno entrare come mediatori o come elementi capaci di decidere della vittoria, gli Stati che avranno affermato & conservato il proprio dominio del Pacifico, ci si persuade facilmente che molto trascende il valore antico ed attuale e il valore economico attua=

le di questi stabilimenti francesi della Polinesia il loro valore futuro tanto dal punto di vista politico che economico.

## NUOVE EBRIDI & GUIANA

Uno degli episodi più notevoli di quella rivalità coloniale tra Francia e Inghilterra che ebbe il suo termine colla Convenzione dell'8 aprile 1904 si svol= me nell'Oceano Pacifico Occidentale e precisamente nel= le vicinanze della Nuova Caledonia. Nel 1850, quando il Governo Francese decise di occupare la Nuova Caledonia, l'Ammiraglio che comandava la squadra francese parti dal gruppo delle isole Tahiti con istruzioni suggellate da aprirsi in vista delle Nuove gbridi. Interpretanco le istruzioni in senso restrittivo, egli: dopo essere passato per le acque territoriali delle Nuove Ebridi, occupò al Sud la Nuova Calenonia. Nell'intendimento del Governo francese si sottintendeva che le Nuove Ebridi, insieme con altre isole vicine, dipendenti per ragioni di vicinanza, di popolamento e di suolo dalla Nuova Caledonia dovessero pure essere con questa occupate. Ma per l'interpretazione restrittiva di queste istruzioni, mon fu occupata che la Nuova Caledonia, e la Francia per dette la prime occasione di imposessarsi di quelle iso=

le. Poi il Pacifico fu alquanto trascurato da tutte le potenze coloniali. La Francia dal canto suo ebbe, subito dopo dell'occupazione della Nuova Caledonia, la guerra di Crimea, poi la guerra d'Italia, la spedizione del Messico e dopo, la rovinosa campagna del 1870-71. L'In= ghilterra trovavasi in quel periodo designato col nome di periodo della Little Britain, durante il quale si prevedevame piùttosto lo staccarsi di qualche colonia vec= chia che l'espansione in nuovi territori. Così si arrivò al periodo successivo del 1870, quando, per effetto del primo progetto del taglio dell'istmo di Panama, dello sviluppo dell'Australasia, dell'apparire sul mare Pacifico della bandiera e dell'influenza degli Stati Uniti, del principio del ridestarsi del Giappone, il Pacifico e le isole che lo costellano acquistarono una nuova importanza. Allora un gruppo di colori in parte francesi e in parte anche inglesi che avevano commetato da soli la colonizzazione delle Nuove Ebridi non ancora oc= cupate, invocarono (1875) dal governatore francese della Nuova Caledonia l'occupazione di quelle isole da pardella Francia. Non esaudita la loro domanda. Su questa una seconda occasione perduta dalla Francia, e parve una perdita irreparabile, perchè le colonie australiane, e specialmente la Nuova Zelanda, già aviluppate e capaci di concepire un programma imperialista relativo alla loro espansione nel Pacifico, cominciarono ad al=

larmarsi dalla voce d'una occupazione francese, e, insisterono presso il governo metropolitano perchè si provvedesse a occupare le Nuove Ebridi e trasformarle in colonia inglese.

Tosì si venne fra il governo francese e il governo inglese alla convenzione del 1878, che era una convenzione di disinteressamento: chascuno dei due stati affermava la volontà di non occupare quell'arcipelago e di garantirne l'indipendenta. Ma mentre i due stati si disinteressavano, i coloni appartenenti all'uno e all'altro stato si stabilivano in quelle isole e cominciavano ad entrare in rapporti, che non erano molto spesso rapporti contraddistinti da giudtizia e umanità, cogli abitanti delle isole stesse. Perciò a poco a poco, pur persistendo la convenzione di disinteressamento l'Inghilterra diede al Governatore delle isole Figi la qualifica di alto Commissario inglese per il Pacifico occidentale, e la Francia la stessa qualificaal Governa= tore della Nueva Caledonia. Questi due governatori, rappresentati da un loro delegato sul territorio del= l'arcipelago delle Nuove Ebridi, esercitavano una cer= ta autorità e controllo sui sudditi delle rispettive na= zionalità, però senza poter esercitare un diritto punit tivo, senza avere una legge penale da poter applivare, e restando quindi perfettamente privi di qualunque di= fesa gli indigeni che erano oggetto di spoglizzione e

maltrattamenti da parte degli Europei.

Questi inconvenienti condussero alla stipulazione di una nuova Convenzione nel 1886, per effetto della quale le due Potenze interessabe riconoscevano come stabile quel regime di sorveglianza dei sudditi rispettivi inaugurato prima separatamente, e costituivano una Commissione navale mista che doveva essere una specie di primo nucleo di governo comune.

Così si arrivò fino al 1904, quando la Convenzio= ne più volte ricordata dell'8 aprile che si riferiva a tutto un gruppo di conflitti coloniali tra Francia e Inghilterra, pose le prime basi, senza pronunciarne il nome ma ammettendo la cosa, di un condominio dei due Stati sulle Nuove Ebridi, e stabilì che successivamen= te si dovesse venire a un accordo per sviluppare questi principii. A quest'accordo si venne con una convenzio= ne stipulata a Londra il 20 dicembre 1906 e ratificata dalle due Potenze sulla fine di Gennaio del 1907. effetto di questa convenzione le Nuove Ebridi non partengono nè all'impero Coloniale francese, nè all'inglese; ma invece di essere nella condizione giuridica in cui le aveva messe la convenzione del 1878, cioè di non appartenere nè all'una nè all'altra Potenza, si tro= vano nella condizione giuridica di appartenere ad entram= bi. Poiche i due alti commissari rappresentanti dai due delegati sul territorio dell'arcipelago sonom incari=

decreti che abbiano valore di leggi per gli abitanti inadigeni, i sudditi francesi e inglesi restano sotto l'impero delle proprie leggi rispettive e sotto l'autorità dei rappresentanti dello stato rispettivo. Tutti i sudditi stranieri appartenenti ad altre nazionalità che si t trovavano ne'le isole alla promulgazione di questo nuo vo ordinamento, hanno dovuto optare per l'assimilazione ne all'uno o all'altro dei due gruppi; e così pure devono optare gli stranieri che si recano nelle Nuove Ebria di, entro due mesi dal loro arrivo. Nel caso di ria fiuto ad optare, i due delegati decigono a quale dei due gruppi devono essere assimilati per la loro soggezione alle leggi e alle autorità rappresentanti l'uno o l'altro dei due Stati condominanti.

Per quel che si riferisce agli indigeni è stabilita un'autorità che prima non esisteva: un tribunale misto che deve decidere le controversie civili e commerN
ciali e deve giudicare nei processi penali non solo a
carico degli Europei dell'una e dell'altra nazionalità
ma anche a carico d'indigeni, nonchè di Europei accusati di un reato contro gli indigeni. Quanto alla progr
prietà, è stabilito che tutte le controversie relative
alla préprietà privata e alle rivendicazioni di suolo
da parte dei singoli individui o tribù indigene che si
dichiarano ingiustamente privati dei loro fondi dagli

occupanti europei devono sempre essere giudicate dai tri=
bunali misti, a cui la Convenzione del 1906 da la guida
di alcune regole sommarie di codificazione di diritto ci=
vile relativo alla proprietà fondiaria da seguire in quel=
le controversie.

Inoltre è provveduto perchè si formino delle municipalità le quali, secondo che siamo costituite di Francesi (o assimilati) o d'Inglesi (o assimilati) saratno rette dalle Leggi amministrative francesi o laglesi sotto l'autorità del rappresentante dell'uno o dell'altro Stato.

Per costituire l'autorità giudiziaria è formato un tribunale costituito da un giudice inglese, da uno franzose e da un terzo giudice che è nominato dal Re di Spagna. Il re di Spagna nomina anche l'altro magistrato to che deve fungere da procuratore di Stato. I due Stati d'accordo possono revocare questi magistrati nominati dal re di Spagna, e in questo caso il re di Spagna deve nominare un altro. Nel caso che dei due Stati uno domandasse la revoca e l'altro vi di opponesse, il re di Spagna giudica se si deve far luogo o no alla revoca, e lo Stato dissidente ha l'obbligo di acquietarsi a questo giudizio sia circa l'opportunità della revoca sia, nel caso che la revoca venga fatta circa la scelta della nel caso che la revoca venga fatta circa la scelta della

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa LIX

l'indaviduo che dovrà sostituire il revocato.

L'articclo 68 di questa Convenzione del 1906 stabilisce che quest'accordo resterà in vigore fino a un ula teriore accordo diverso, e quindi contiene implicitamente la confessione da parte dei due Stati che si tratta di accordo, per quanto indefinito nella dirata, sempre provvisorio, come del resto tutti i condominii sono stati sempre provvisorii. . Ve ne sono che hanno durato molto tempo, per es.: quello tra la Spagna e la Francia sull'iscla della Conferenza, alla foce della Bidassoa quello prussiano-belga sul territorio di Moresnet, dei qual: il primo dura da un secolo e mezzo, il secondo da poco meno d'un secolo, ma vi sono stati anche di quelli che hanno durato solo que anni, come quello au= stro-prussiano nello Schleswig - Holstein (dalla guer= ra contro la Danimarca (1864) alla guerra austro - prussiana (\$66)) = Ma condomini che abbiano presentato un carattere di stabilità così da durare come un assetto permamente, no. Durano finchè reciprocamente tralizzabo due diritti in contrasto nessuno dei quali ha la possibilità di farel valere completamente. Anche nella parte orientale del Pacifico il condominio fra gli Stati Uniti, la Germania e l'Inghilterra rispetto al= le isole Same a finle coll'essere sciolte dopo 10 anni, venendosi alla partizione di queste isole fra Germania e

Stati Uniti, e indennizzandosi l'Inghilterra da un'alatra parte.

Ora fra le ipotesi che si possono fare è più pre= babile quella che le Nuove Ebridi subifcono una parti= zione assoluta o possano essere attribuite a uno solo degli stati contraenti, più tosto che continuare il condominio. 0 E difficile per' prevedere a quale delle due Potenze esse possano venire attribuite, perchè l'interesse e l'influenza dell'una e dell'altra sotto un certo rispetto si equivalgono. Per quel che si riferisce agli abitanti la Francia vi è rappresentata da un numero di sudditi proprii (fra sudditi della metropo= li e sudditi coloniali) che più del doppio di quelli in= glesi (più di 1000 Francesi contro solo 500 Inglesi). Ma per converso nei rapporti economici s'è spiegata molto maggiormente, tante nel dissodamento del suolo qualto nei rapporti commerciali e di navigazione, l'at= tività britannivam specialmente della Nuova Galles del Sud e della Nuova Zelanda, che non quella francese e della Muova Caledonia. Sicche contrabilanciandosi da una parte una maggiore influenza etnica e dall'al= tra una maggiore influenza economica ancora non v'è una forza che faccia pendere la bilancia della sovrani= tà da una parte piùttosto che dall'altra.

per la Francia questo possesso ha un'importanza preponderante sopratutto per il mercato del lavoro.

Nelle colonie inglesi (Nuova Zelanda, Nuova Galles del Sud. Vittoria) il commercio del lavoro colorato non ha una grande importanza per effetto del clima relativamente nite e analogo a quello dell'Europa. Invece dove il commercio del lavoro ha una grande importanza è nelle colonie poste all'estremo nord del continente australia= no, e precisamente nel Queensland. Ora il Queensland si alimenta più tosto nella Nuova Guinea e nelle isole Samoa che non melle così lontane Nuove Ebridi. Invece la Francia per il dissodamento della Nuova Caledonia, dove il clima non è insopportabile ai coloni europei; ma dove questi fanno ancora difetto non può ricorrere che agli indigeni delle Muove Ebridi, e perciò il possesso di queste isole rappresenta per la Francia un mezzo indispensabile per lo sviluppo della Nuova Caledonia e delle altre isole minori da questa dipendenti.

Ciò che è notevole dal punto di vista costituzio=
nale e che merita di essere ricordato perchè potrebbe
in materia coloniale essere invocato anche nel nostro
paese è che la Convenzione del 1906 tra l'Inghilterra
e la Francia pel condominio delle Nuove Ebridi non fu
presentata al Parlamento nè in Francia nè in Inghilter=
ra e fu ratificata, in uno Stato eminentemente parlamen=
tare come la Francia, denza l'approvazione parlamen=
tare. =

Ora per venire a questa soluzione che interes-

sava sopratutto la Inghilterra, la quile con voleva che si manifestasse l'opposizione delle colorie australiane e della Muova Zelanda che avrebbero Voluto eliminare del tutto la Francia dalle nuone Ebridi e non avrebbe= ro voluto la proclamazione del condominio, si ricorse a una sottigliezza di diritto costituzionale.

Siccome la Francia non acquistava un territorio nuovo ma riorganizzava in modo nuovo quella autorità del tut= to personale che esercitava già prima sui proprii sud= diti di accordo con l'Inghilterra in un territorio non appartenente nè all'uno, nè all'altro Stato, così que= sta convenzione non entrava nella categoria dig quelle che modificano il territorio dello Stato e che quindi debbono essere sottoposte all'approvazione del Parlamento: e nemmeno l'onere alla finanza che deriva dalla organizzazione di questo condominio e dal mantenimento dell'ordine pubblico insieme coll'Inghilterra in quelle isole si calcolava uno di quegli oneri alla finanza che secondo la legge francese e la nostra rehdono una convenzione bisognevole dell'approvazione del Parlamento, perchè, non trattandosi di organizzare una sovrani= tà o una amministrazione, quest'onere della finanza ve= niva a cadere nella categoria generale delle spese sostenute dal Ministero degli Esteri e dal Ministero del= la Marina, che subivano anno per anno il controllo del Parlamento nell'approvazione dei rispettivi bilanci.

Così si potè dare apparenza legale a questo sfuggi=
re al controllo del Parlamento per non far sollevare ob=
biezioni da parte degli incontentabili, obbiezioni che
avrebbero potuto far faufragare tutta la Convenzione e
il "modus vivendi, cae da questa Convenzione derivava
mella Nuova Caledonia.

Lo scopo attuale della Francia è quello dim sostituare in gran parte col lavoro dei meo-Ebridesi, cioè
col lavoro libero, il lavoro servile dei detenuti e dei
relegati, e di stabilire altrove la colonia penitenziaria facendo della Muova Caledonia una nuova colonia libera di popolamento francese.

Invece in America la Francia ha una colonia che è anzi la sola colonia francese nel continente americano, la Guajana, nella quale non è possibile almeno sino ad ora di avviare un gruppo di popolamento europeo, ma dove pure si è cominciato a diminuire e si pensa a togliere del tutto la colonizzazione penitenziaria per la insostel nibilità da parte dell'europeo del clima di quella regione.

La Guajana è come si sa divisa in cinque parti; una parte appartiene al Brasile, un'altra alla Francia, una all'Olanda, una all'Inghilterra ed una forma parte della Repubblica di Venezuela. - Ora la parte francese, che e una delle più antiche colonie della Francia, era stata ceduta nel 1664 da Colbert per 40 anni ad una Compagnia

col compito di dissodare il terreno e di avviarvi coltumi re adatte. - Non soddisfacendo però la condotta della Compagnia al governo Francese, Colbert ritirò la conmicessione, ripose la colonia sotto il dominio diretto della corona e vi introdusse il lavoro servile. - Il lavoro nella colonia incominciò con 1500 neri d'Afriz ca alla fine del 1700 e cogli stabilimenti penitenziami verso la costa sopratutto alla foce del Maroní, colmi verso la costa sopratutto alla foce del Maroní, colmo stabilimento nella città di S. Laurent e con un altro nel porto di Cayenne e vicino alla Isola della Salute ed alla famosa Isola del Diavolo.

Ora con questo sistema del lavoro dei forzati verso la costa dove il clima è più tollerabile e del lavoro dei neri un po' verso l'interno, la colonia raggiund se una grande presperità tanto che sulla fine del second le XVIII, verso la Rivoluzione francese, era la prima colonia francese per la produzione del caffè, al quale si aggiunse dope il cacao, il cotone, la canna da zuschero, che diedero floridezza notevolidisima alla colomia. - Quando però nel 1848 fu proclamata la libertà dei neri; questi rifiutandosi a lavorare quella regione come liberi, fecero decadere la Guajana francese che avrebbe potuto molto presperate. - Allora si cereò di rimediare coll'introduzione di lavoratori indiani ed Abnamiti, ma si ebbero pochissimi risultati e la colom

nia decadde notevolmente. - Essendo riuscito vano ogni tentativo di avviarsi una colomizzazione europea per l'antitesi perfetta che presenta guesta colonia tra la grande floridezza della flora e della fauna e il carattere pestifero dell'aria per i coloni europei, la sola industria che cominciò veramente a prosperarvi fu un industria neccesariamente transitoria, quella del sottosuolo, che fu messo a profitto nel 1856 collo sfruttamento delle prime ministre di oro, che diedero in circa 60 anni più di 200 milioni di prodotto netto di oro cavato sia dal quarzo aurifero sia dallo sfruttamento di oro alluvionale.

Oltre a questi prodotti del sottostolo altre risorese si potrebbero sfruttare, quando non vi mancassero comme vi mancano tuttora le braccia. - Infatti la colonia che ha circa 80 mila Km² di superficie è la più piccoma delle tre Guajane europee (quella olandese equivale a una volta e mezzo quella inglese e tre volte la Franccese). = La colonia che ha 80.000 Km² di superficie non ha che circa 40.000 abitanti. La densità quindi è quasi nulla, la popolazione, tolti i forzati raggruppamiti in numero di 8.000 che non entrano nel computo di questa popolazione, è distinta in popolazione nera, mista, incroci tra indiani e bianchi, e popolazione indiana, cioè indigena, per i più caraibi, che sono in piccola

parte civilizzati, ma in parte maggiore viventi ancora nelle condizioni non barbare, ma selvagge in cui si trovava al principio della colonizzazione.

A questo si deve aggiungere un altro elemento di popolazione, quello dei neri così detti marrons che abitaro nell'interno posseduto, ma non conosciuto ed esplorato dalla Francia, e che sono i discendenti des gli schiavi neri fuggiti dalle località della costa nel secolo XVIII nella Guajana francese e in parte maggiore nella Guajana clandese, e costituiti in località inacessibili dietro le paludi e le foreste dell'interno, e verso le alture che segnano il confine della colonia verso il Brasile.

Questi neri si sono organizzati in tribù semiindipendenti, e appartengono nominalmente alla colonia
francese, nella quale però non si sa nemmeno a quale
entità di popolazione questi elementi facciano salire
la popolazione effettiva della colonia.

Per lo sviluppo di questa colonia, che per ora non ha valore effettivo, dopo il decadimento dello sfruttamento del suolo per effetto della liberazione des gli schiavi, non ha valore che come come colonia penisterziaria; basta dire che ha un bilancio di 6 ½ mislioli di spesa, nel quale 5 ¼ milioni sono rappresentas

DIRITTO E POLITICA COLONGALE Dispensa LX

ti da spese per stabilimenti penitenziari.

Queste colonie, però, potrebbero, secondo l'opi=
nione di qualche competente, essere sviluppate riprendena
do un progetto di Audinet che era stato governatore sota
to l'anticc regime. Nel 1683 egli voleva avanzarsi dalla
costa verso l'interno, mettendo canali di drenaggio, coa
me quelli fatti poi dall'Olanda nella propria Gujana, in
modo da risanare e liberare dalla malaria il suolo, a
mano a mano che la popolazione si avanzasse verso l'ina
terno, e così la provvedere, se non con popolazione biana
ca, almeno con una popolazione mista di bianchi, neri ,
ed indiani, allo sfruttamento di questa colonia che saa
rebbe veramente fertilissima, della cui fertilità però
la Francia non può profittare per mancanza di elemento
etnico che possa valere a sfruttarla senza perdere la
possibilità di mantenersi in vita.

Dal punto di vista del diritto pubblico la Gujana è governata sul tipo di quelle colonie che sono sottopo= ste al regime dei decreti del Presidente della Repubblico e del Governatore, che Vi valgono come legge.

Dopo varie vicende di concessioni, di ritiro e di restrizioni delle concessioni stesse, la Gijana ha definitivamente dal 1875 il diritto di mandare un deputato a Parigi, e questo diritto è esercitato a suffragio uni versale dagli elettori cittadini francesi della Colonia, che sono in gran parte non di razza francese, ma quasi

tutti o indiani civilizzati in minor numero o uomini di colore in numero maggiore. Inoltre ha 10 comuni di pie=
no esercizio dove cittadini francesi esercitano il di=
titto di nomina dei consiglieri municipali, e un comu=
ne speciale, di cui abbiamo già parlato, il comune del=
lo stabilimento penitenziario del Maronf, dove tratta=
si di amministrazione penitenziaria che ha personali=
tà comunale all'effetto del possedere, stare in giudi=
zio, ecc., ma non ha costituzione municipale nel sen=
so di corpi di elettori che possono nominare una cor=
po di rappresentanti.

Inoltre la colonia ha avuto sino agli ultimi tem=
pi una notevole incertezza di esten ione territoriale
dalla parte occidentale, vale a dire tra i proprii ter=
ritori e quelli della Gujana olande 2, e dalla parte
te orientale e meridionale lungo il confine del Bra=
sile. = L'incertezza di questi confini deriva dal fat=
to che i territori di queste colonie sono stati lambi=
ti dalla colonizzazione etnografica e non ancora e=
splorati ed occupati nell'interno, sichhè nel principio
della colonizzazione veniva stabilito il confine ad
un corso d'acqua od una catena di montagne vicine alla
cesta senza conoscere nell'interno quella catena o
quel corso d'acqua, sicchè sulla carta era segnato il
confine con una linea ideale e ipotetica la quale mon
corrispondeva poi ad un confine naturale o almeno al=

l'applicazione di un confine possibile. - Così nel cons fine tra la Gujana francese ed Olandese il corso d'acqua del Maroné fu preso per confine, ma poi procedendo la colonizzazione collo sfruttamento di miniere verso lo interno, si vide che questo fiume si divideva in due braccia. - Allora l'Olanda pretendeva che il braccio principale fosse ad priente e la Francia ad occidente. -Fu necessario quindi un arbitrato dell'imperatore di Russia, pronunziato nel 1891, che diede ragione all'Olanda perchè stabilì che, quando il corso del Maroní di divide in due braccia, bisogna ritenere che il confine tra le due colonie sia il confluente che scorre ad Oriente e lascia maggiori territori all'Olanda.

Lo stesso avvenne col Brasile pel famoso berritorio di Cunani, che avrenne raddoppiato la superficie
della Guiana e che sta tra il fiume Oyapock ed un al=
tro corso d'acqua che forma parte del bacino delle Amazzoni. - I Francesi sostenevano che il territorio verso
Oyapock preveduto dai primi delimitatori delle due colonie tra il territorio portoghese e la Guajana. - L'e=
quivoco derivava da ciò che Oyapock è il nome dato dai
Francesi al fiume più settentrionale a quello che i
Francesi sostenevano fosse il confine, mentre gli indigeni adoperavano oyapock per indicare la foce di un
fiume, e c'era modo di sostenere che per la prima volta
si fosse indicato con questo nome il corso d'acqua più

meridionale.

Questa questione fu decisa il 31 gennaio 1900 da un arbitro scelto dalle due parti che fu il Consiglio federale svizzero che diede ragione al Brasile circa il confine costiero e ragione alla Francia circa il confine interno.

## POSSEDIMENTI E DIRITTI NULLA AMERICA SETTENTRIONALE

I domini coloniali della Francia dei quali abbia= mo parlato finora rappresentano o espansioni già compiu= te o punti di partenza per espansioni future. Così nell'Africa ci troviamo già di fronte a un grande impero costituito: nell'Asia vediamo la ricostituzione di un nuovo impero a oriente di quello che la Francia aveva perduto nelle sue lotte coll'Inghilterra nel secolo XVIII Invece in America i resti del dominio coloniale france= se sono senza avvenire di sviluppo, perchè mentre da un lato rappresentano i ruderi di un impero passato, dal= l'altro si trovano impediti di fronte allo sviluppo pret= tamente europeo del territorio americano per desiderio di indipendenza e capacità di mantenerla. La dottrina A: Monroe infatti risulta dalla formazione di questi sta= .. indipendenti americani, anche se gli Stati Uniti non l'avessero preclamata . Però quantunque questo dominio

coloniale francese sia così ristretto, economicamente in gran parte decaduto e senza avvenire di sviluppo futuro, pure presenta non pochi elementi notevoli degni di esame, tanto dal punto di vista storico e politico che da quello giuridico ed sconomi o.

Nell'America del Sud la Francia possiede quella colonia della Gujana, della quele abbiamo già parlato.

Nell'America del Nord tutti i diritti territoriali dela la Francia sul continente sono stati irremissibilmente perduti nella sua gara coloniale coll'Ing'ilterra, e la finnia conservò solo quelle isole appartenenti al gruppo delle Antille che furono sotto il suo dominio, fino al 1800 la Martinica, e fino al 1810 la Guadalupa, e che conquistate in questi anni dall'Inghilterra, restatono con tutte le loro dipendenze sotto il dominio insiglese fino al 1814, quando, con minore costellazione di dipendenze, furono restituite alla Francia.

Le loro importanza territoriale è del tutto esisgua, sondo la loro superficie di circa 2700 km², mes no con entesimo di quella dell'Italia: 900 e più km² appartengono alla Martinica, 1600 alla Guadalupa, e il resto ad altre piccole isohe che ne dipendono e che appartengono in parte interamente alla Francia e in parte (S. Martin) per più di metà alla Francia e per peca meno della metà all'Olanda. La popolazione della Martinica è, secondo l'ultimo censimento del 1910

di 184 mila abitanti, e quella della Guadalupa di 190 mila. Quantunque molto differenti di razza e di colore. tutti questi abitanti sono, per una legge del 1848 rina novellata e riconfermata nel 1871, cittadini francesi La legge del 1843 ha reso implicitamente cittadini francesi tutti gli abitanti della Martinica e della Guadalupa, liberando 76 mila schiavi che abitavano in quelle isole e pareggiandoli di diritto agli altri cittadini. Nel 1871 poi, proclamandosi la legge relativa al suffragio universale, essa fu estesa anche alle tre colo= nie privilegiate, che hanno, come altrove si è detto, un ordinamento similo a quello della metropoli. Nella Martinica e nella Guadalupa l'autonomia risulta da un doppio ordine di garanzie: 1) dalla rappresentanza con due deputati e un senatore al Parlamento francese. 2) da un Consiglio Generale eletto da elettori france= si nati e domižiliati nell'isola a suffragio universale. Il Governatore è responsabile davanti al Ministro del= le colonie e per via di questo davanti al parlamento della metropoli per quel che si riferisce alla politi= ca generale dell'isola, e al Consiglio Generale per quel che si riferisce all'amministrazione locale. Così in queste isole si va sviluppando un tipo di autonomia imitato da quella delle colonie autonome inglesi, di= verso dall'autonomia tradizionale delle colonie autono= me francesi.

Accanto al governatore esiste un consiglio privato formato di un funzionazio e di un piccolo numero di
consiglieri privati delegati dal Consiglio generale.
Questo Consiglio privato aiuta il governatore come una
specie di consiglio di gabinetto, e coll'aggiunta di
due magistrati si trasforma in consiglio del contenzioso amministrativo.

Per tutto quel che riguarda l'amministrazione pubblica, la giustizia, l'aistruzione tutto l'ordinamento
delle due colonie è perfettamente identico a quello di
un dipartimento francese con una piccola differenza,
per quel che si riferisce all'ordinamento della giustizia.

Quest'ordinamento ha portati alcuni turbamenti nell'ordine pubblico delle due isole per effetto del carattere eterogeneo della loro popolazione. Queste due isole hanno una proporzione presso a poco identica in tutti e due del 7 % di neri, 27 % di bianchi e 65 % di uomini di colore, che sono formati da tutte le gradazioni di colore, dal mulatto che rappresenta la prima gradazione di questa serie di incrocii fra neri e bianechi, a quelle persone che conservano ora otto o dieci parti di sangue nero a canto al bianco, e che sono calecolati fra i neri unicamente per ma piccola macchia nera al basso dell'unghia, ultimo residuo che resta del sangue nero nella mistara del sangue bianco.

Tutti questi uomini di colore rappresentano dunque la maggioranza della popolazione. Prima della proclama= zione del suffragio universale, il 7 % di bianchi erano la parte dirigente e avevano in mano il governo, sicchè l'amministrazione di queste isole era costituita presso a poco sulla base di una aristocrazia etnica, che si pre= senta come una democrazia politica nei riguardi fra i proprii componenti, simile a quel che avveniva in Atene o Sparta, dove una piccola democrazia chiusa domina= va alla propria volta aristocraticamente una gran molti= tudine di Iliti o di Meteci. Con la abolizione della schiavitù e il proclama di uguaglianza dei dimitti e il Juffragio universale, la quasi totalità dei mezi acquistò il potere politico e si formò una nuova classe di= rigente costituita dagli uomini di colore, che conserva= no nello stesso tempo la gelosia verso i bianchi che rappresentano i loro antichi dominatori, e verso i ne= ri che rappresentano la materia bruta, facilmente gover= nabile, che essi non vogliono ammettere al proprio li= vello e di cui vogliono servirsi per dominare del tutto l'amministrazione del paese.

In cospetto di questi mutamenti rivoluzionari, i bianchi si sono ritirati dalla vita politica nella Mar = tinica, e vi partecipano a gran stento nella Guadalupa.

DIRITTO E POLITICA COLOBIALE Dispensa LXI

Queste isole sono dunque governate da una specie di democrazia di nullatementi o poco tenenti di colore, che
hanno piuttosto interessea a sfruttare la minoranza di
proprietari e piantatori bianchi, che governare per
mezzo di tutti e a profitto di tutti le isole da loro
abitate.

Accanto a questi turbamenti di carattere sociale si ebbero negli ultimi tempi turbamenti di carattere economico. La risorsa principale delle due isole era la cultura della canna da zucchero, avendo accanto al= tre culture secondarie, come quelle del caffè, cacao, vaniglia, indaco. = Quando si incominciò a diffondere in Europa la cultura della barbabietola e ad estendere in Cuba e Giava la cultura della canna da quechero con mezzi più perfezionati che non nelle Antille Francesi, questa cultura cominciò a decamere. Sicchè aggiungendo= si alla carestia della mano d'opera per la liberazione degli schiavi e la riluttanza degli schiavi liberati a lavorare per mercede, la difficoltà di esitare il pro= dotto, le due isole andarono incontro a una gravissima crisi. - Volendo segnare graficamente fra il 1820 e il 1910 le vicende di questa produzione di zicchero, si ha una linea escendente fino al 1850, discendente dopo per la mancanza di mano d'opera in seguito alla liberazione degli schiavi, ascendente vertiginosamente fra 11 1860 e il 1875 per l'importazione del lavoro colorato dalla

India e la crisi della produzione dello zucchero nel sud degli Stati Uniti e nelle Antille. Dopo il 1875 si ha una discesa rapidissima fino ai giorni nostri, nei quali la produzione dello zucchero è per quantità presso a poco uguale a quella che era nel 1820, e per renedimento inferiore, perchè la concorrenza fa si che il prezzo a cui si può vendere il prodotto sia ancor meno rimunerativo.

Questa crisi ha fatto si che nella Martinica e nella Guadalupa una gran quantità di piantatori e di produttori si trovimo in miseria, e il governo francese deve intervenire con premi e protezioni doganali notevoli per mantenere in vita questa produzione che era sulla via di scomparire.

Ora però alcuni produttori francesi sostengono che applicando una miglior selezione delle piante in mosto do da renderle, come nell'isola di Giava e nelle Antilè le olandesi, più produttive, e adoperando un meccanismo che lascia una minor quantità di zucchero nella canna dopo l'estrazione, si potrà far rifiorire questa industria.

La miseria dell'industria può essere provata dal fatto che la giornata è scesa da due lire a una lira, e la produzione è ridotta moltissimo, e molti campi che prima erano adibiti alla coltivazione della canna da zucchero sono stati abbandonati.

A tutto questo è venuto ad aggiungersi il terremoto della Martinica, e una nuova crisi della mano d'o= pera, derivante dal fatto che l'Inghilterra mon ha più permesso contratti di lavoro dei suoi sudditi nelle In= die, contratti che venivano denunciati communa forma lar= vata di schiavitù. Una crisi analoga ha subito l'industria del caffè e del cacao sicchè mentre il commercio della Guadalupa era nel 1882 di 68 milioni, esso era ridotto nel 1906 a 20 milioni, e quello della Martinica da 5% milioni (1882) a 14 milioni. Gli effetti di questa di= sastrosa condizione di cose si riflettono sullo stato della colonia, nella quale il bilancio è bensì in pareg= gio, con 4.600.000 franchi fra entrate e spese, ma lo è per effetto del sussidio di 371.000 che vendodo dati ogni anno dal tesoro metropolitano, e dei great ti che vengono fatti di quando in quando, e al rimborso dei quali vengono chieste sempre nuove proroghe e che hanN no raggiunto 7 milioni.

Quelli che occupano delle condizioni della Martinica e della Guadalupa tanto nelle isole che nella
Francia, vorrebbero che vi desse un indirizzo più razionale alla produzione dello zucchero, che si ristabilisse la produzione del Rhum, sospesa del tutto dal
1902 dopo la distruzione delle officine nel 1902, che
si desse un grande sviluppo alla cultura del caffè e del
Cacao che sono state fin ora considerate come cultu-

re secondarie. Inoltre si potrebbero trasformare i due giardini botanici che esistono nella Martinica e nella Guadalupa da giardini di diletto in veri e proprii giaradini sperimentali, in modo da farne centri di esperimento per le nuove culture e di miglioramento di quelle esist stenti. Con questi mezzi si spera di rispegliare la viata di quelle colonie.

Di sviluppo dell'impero coloniale francese in quelle regioni per effetto della dottrina di Monroe, non è il caso di parlar€, tanto più che gli Stati U= niti, supinamente obbediti dagli Stati Europei, hanno proclamato circa 30 anni fa una specie di interprefazione autentica della dottrina di Monroe che dal punto di vista degli Stati europei doveva essere considera= te assolutamente intollegabile. Per effetto di questa aggiunta alla dottrina di Monroe, non solo gli Stati europei non possono conquistare territori americani o farne oggetto di colonizzazione, ma uno stato europeo che voglia privarsi di un territorio che già possiede. non può che proclamarne l'indipendenza o cederlo a un altro stato americano, ma non può cederlo a uno stato europeo. In occasione delle trattative fra Francia e Spagna per la cessione di Cuba fu proclamata quest'ag= giunta alla dottrina di Monroe, che solo nel 1877 ebbe una piccola eccezione per la cessione, tollerata da= gli Stati Uniti, dell'isola di Saint-Bartelemy della

Svezia alla Francia, mentre la cessione delle Antille Danesi, per la quale s'erano avute trattative tra la Danimarca e l'Inghilterra, non fu possibile per il veto degli Stati Uniti.

In tal modo la Francia si trova nella condizione di non poter proclamare l'indipendenza delle due isole con l'alta sovranità francese, perchè ne uscirebbe una nuova repubblica di Haiti con tutta l'anarchia che di manifestò in questo, e di non poter pattuire colla Inghilterra, che possaede gia tante altre isole nelle Antille, una cessione, ricevendo in compenso un terristorio in Africa dove la Francia è più interessata. Essa si trova condannata al governo di queste isole, per quanto nel momento attuale possano valere poco e rappresentino un onere pel bilancio francese, o al los ro abbandono.

Un altro dominio della Francia nell'America del Nord rappresenta Guest'ultimo residuo di quel che era stato il suo impero continentale, cioè le isole di Saint Pierre e Miquelon, la cui superficie è di soli 547 Km². Perdute nel 1713 per effetto del trattato di Etrecht, esse furono restituite nel 1763 col trattato di Parigi, e perdute ancora nel 1809 furono di nuovo restituite nel 1814. Queste due isole che avevano un governatore e un consiglio privato ora si sono ridotte a un amministratore e una commissione coloniale, hanno

importanza sopratutto per l'industria della pesca eser= citata in parte dai Francesi stabiliti in quelle due iso= le, in parte da marinai bretoni che si recano in esse a fare la così detta stagione della pesca. La crisi che tra vaglia queste isole è dimostrata dal fatto che il loro commercio in pochi anni è sceso da 25 milioni a 6 milio. ni, e la popolazione da 6700 abitanti a 4700. Questa diminuzione della popolazione è dovuta specialmente al fatto che essa si trova ad essere compromessa nello esercizio della pesca dalla riduzione dei diritti che la Francia aveva ed esercitava nell'isola di Terranova e che rappresentavano una delle principali risorse di S.Pierre e Miquelon. La Francia, quando cedette all'Inghilterra l'iso= la ci Terranova, nell'articolo 13 del trattato di Etrecht aveva conservato in quest'isola alcuni diritti che parevano di carattere esclusivamente ecomomico, ma che per l'inter= pretazione che hanno ricebuta successivamente erano di ca= rattere territoriale. Per quel linguaggio un po' ambiguo di cui si sono serviti sempre i diplomatici, e che più am= biguo diventava in quel caso, perchè trattavasi di uno degli ultimi trattati redatti in lingua latina, la irase più difficile a interpretarsi aveva un significato diverso nella lingua francese dal quello della lingua latina. Il trattato diceva: "I Francesi non potranno esercitare nell'isola di Terranova altri diritti, all'infuori di quelli che si riferifcomo alla pesce e alla seccagione del pesce, e non po-

tranno sulle coste edi "care altro che capanne per questo sco po. Ora questa forma che pareva una limitazione dei diritti francesi, aveva effettivamente il valore di una limitazione dei diritti territoriali degl'Inglesi, poiche, secondo il con tenuto della sovranità territoriale, uno stato che possiede un territorio ha il diritto di riservare esclusivamente ai suoi sudditi la pesca A nelle acque territoriali e tanto più la discesa sulle coste per preparare il pesce pescato. Ora, dicendo:"I Francesi non potranno fare più di questo,, si intendeva implicitamente che potevano fare fino a quel tanto, cioè potevano esercitare diritti di pesca nelle asque territoriali, il che costituiva una limitazione dei diritti territoriali dell'Inghilterra sulla costa di Merranova. E siccome uno dei trattati successivi (Versailles 1783) stabi= liva che i sudditi inglesi non potessero disturbare i Francesi nell'esercizio di questo loro diritto di pesca e di preparazione del pesce nelle acque territoriali coste di Terranuova, nel limiti territoriali di una gran parte della costa orientale e di metà della costa occidentale, ne derivava che i Francesi sostennero che in quella che veniva definita come French shore (costa franzese) non solo i France si avevano diritto di fare tutto ciò, ma ne avevano il diritto esclusivo. Perciò potevano impedire che gl'inglesi si dedicas= sero in concorrenza con loro alla pesca e alla preparazione del pesse lungo la costa predetta, ed impedire anche di proces dere allo sfrutiamento del sottosuolo e alla costruzione di 1

Perrovia costiere, perchè con ciò avrebbero disturbato alcune.

Inghilterra a favore della Francia e dei sudditi fransceri e in modo speciale degli abitanti di St. Pierre e Miquelon Per molto tempo destò poca resistenza nesti abitanti di Terranova, perchè questi ai grincipio del secolo XVIII erano poco più di seimila ed ebbero fino alla fine del secolo un avvento volto lento. Ma quando la popolazione la perchetano cominciò ad aumentare e nel 1832 venme concessa l'autonomia e un regime semiparlamentare diventato poi parlamentare del tulto,

i Terranoviani si posero come uno scopo della loro vita politica quello di eliminare tutti i privilegi francesi.

Dalla perfetta antimonia di queste die aspirazioni cioè della Francia che pretendava e quel diritti ad esclusione anche legli abitanti di Terranova, e di questi che volevano escludere i Francesi e non ammetteme pre primorio diritti di pesca in concorrenta con lono, derivo una crisi che fece rampollare dal primo conflitto un altro. Il Governo di Terranova, dopo aver respinto nel 1885 e nel 1890 due nodus vivendi che crano atati stipulati tra la Francia e l'Inghilterra, cereò di bote cottare la pescagione dei Francesi in quelle regioni. Per la pesca viene adoperata una specio di esca derivata da un altro pesce che e chiamato appunto pel suo sie

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa LXII

anificato appat in francese 6 Bait in inglese, e nel linguaggiò degli abitanti di St. Pierre e Miquelon per corruzione di quest'ultima parola, boet. Ora il governo di Terranova per costringere i francesi ad ab= bandonare la pesca, fece divieto si suoi sudditi di vendere quest'esas di pesce ai pescatori francesi. Questi allora si diedero alla pesca dell'Aragosta, per produrre con questa l'esca loro necessaria, e allora i Terranoviani sostennero che la pesca dell'aragosta ... non era lecita, perche il trattato di Utrecht parlava solo di piscare. Ora pescare si riferiva alla vera e propria pesca, e non all'aragosta che viene catturata, wa non pescata. E si ebbero delle discussioni diplomet tiche e filologiche, per dimostrare che gli scienziati del tempo della pace di Utrectt ascrivevano anche l'aragosta ai pesci. e dicevano "piscare per tutti quegli animali che abitavano il mare, anche se, secondo la scienza naturale, non possono essere ascritti all'or= dine dei pesci. La Francia e l'Inghilterra stabiliro= no di deferire a un arbitrato il giudizio su questo conflitto circa il diritto della cattura delle aragoste, es come anche il conflitto antecedente circa il diritto di pesca e di preparazione del pesce nelle acque territoriali e sulla costa di Terranova. Ma quando questi diritti vennero posti come base di un arbitrato rei rapporti tra Francia & I. hilterra, il governo di Terras neva disse che non avrebbe accettate la decisione del

Terranova. Allora naturalmente l'arbitrato benne a cadere, e il conflitto minacciava di profungarsi con una serie di rappresaglie infinite fru i pescatori francesi e gli abitanti di Terranova, quando si venne alla transazione riguardante nolteplici quistioni tra la Francie e l'Inghilterra dell'8 aprile 1904. Nei riguardi di Terranova in questa Convenzione si limitatono i diritati della Francesi nelle acque territoriali di Terranova in cohcorrenza cogli abitanti di Terranova ed alle stesse condizioni con piena rinuncia dei Francesi ad ogni esclusività.

Rispetto alla pesca all'imboccatura dei corsi
d'acqua, si stabili che si dovedse tirare una linea fra
i due punti estremi della foce, e che al di qua di que
sta linea il governo di Terranova avesse il diritto
di proibire la pesca ai Francesi. Si stabili ancora che
il governo di Terranova poteva prendere le misure più
rigorose circa il commercio dell'alcool, di cui erano
accusati i pescatori di St. Pierre e Miquelon.

Con questa grande limitazione dei diritti dei Franscesi diminuì la floridezza delle due isolette di St pierre e Miquelon, e così de si spiega la diminuzione della loro popolazione, e la diminuzione delle imbarcas cemiori che si dedicavano a questa industria. Bisogna notare che oltre la diminuzione derivente dalla concorpan renza dei Terranoviani, una crisi notevole ha colpito l'industria della pesca di St. Pierre e Miquellon, perchè il nerluzzo ha in gran parte abbandonato quelle regioni; e quindi indipendentemente dalla concorrenza è venuta a diminuire di molto la materia su cui quella concorrenza si esercitava.

Se la dottrina di Monroe non fosse stata in vigore in America, è certo che in occasione della Convenzione del 1904 l'Inghilterra avrebbe proposto di cedere alla Francia qualcuna di quelle piccole Antille che aveva conservate dopo le ultime guerre colla Francia fra la guerra dei sette anni e le guerre di Napoleone. Ma tro-vandosi di fronte a quest'imbinione, il compenso per questi diritti territoriali ceduti o abbandonati dalla Francia in Terranova fu dovuto dare alla Francia in Africa. Così la Francia di servi dell'abbandono di diritti di un valore che andava sempre diminuendo per are rotondare sempre più quell'impero africano che per varie ragioni di carattere politico, economico e strategico è quello a cui ha tenuto maggiormente durante gli ultimi tempi. =

# I CARATTERI DELL'IMPERO COLONIALE E LE MANIFESTAZIONI VARIE DELL' IMPERIALISMO FRANCESE

-------

Se prendiamo a considerare nel suo complesso l'impero coloniale francese dal punto di vista della sua grandio= sità di superficie e della sua popolazione, esso rappre= senta un successo veramente notevole per chi pensa che tale impero non esisteva più alla fine delle quegge napo= leoniche.

xLa superficie e la popolazione dei vari imperi co= loniali sono le seguenti:

Territorio Mazionale ed

Impero coloniale =

|                  |                                         | Superficie | Popolazione |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| Francese         | Km <sup>2</sup>                         | 10.985.125 | 85.177.466  |
| (Francia 536000K | n <sup>2</sup>                          |            |             |
| Popolaz.40.000.0 | 00)                                     |            |             |
| Inglese          | "                                       | 30.000.000 | 400.000.000 |
| Cinese           | **                                      | 11.000.000 | 350.000.000 |
| Russo            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 22,000.000 | 150.000.000 |
| Stati Uniti      | 33                                      | 10.000.000 | 100.000.00  |
| Germanico        | 2.                                      | 3,177.948  | 75.000.000  |
| (terr. tedesco   | p. 60.                                  | 641.278)   |             |

Se si considera che l'impero cinese ha il terri=

torio cosidetto coloniale in continuità non interrotta col territorio delle 18 provincie, o territorio metropo= litano e che lo stesso avviene nell'impero russo dove non esiste un dominio oltremarino e dome non si sa dove fi= nisca la popolazione della Russia propriamente detta e dove comincia il popolamento coloniale, si vede che l'impero coloniale francese, per importanza di estensione e di popolamento, viene immediatamente dopo quello dell'In= ghilterra ed immediatamente prima di quello degli Stati Uniti e di quello della Germania, confrontato al quale l'impero Francese ha circa il triplo di superficie e 10 milioni in più di popolazione. L'impero germanico quan tunque agbia già passato i 60 milioni nella popolazione metropolitana, mentre la Francia non ne ha che 40 milio= ni, pure sommata la popolazione metropolitana colla popolazione coloniale si ha un totale di 75 milioni di abi= tanti, mentre la Francia ne ha più di 35 milioni. -

Se si pensa alla rapidità di acquisto di questo dos minio si vede come esso rappresenti il risultato della applicazione di una coscierza collettiva (come non può esser i sviluppata che in una popolazione giunta a gras do elevatidisimo di evoluzione politica) che ha secondas to gli uomini avveduti che stavano al suo governo, così da antivedere quelle necessità per effetto delle quali derivava da questa espansione coloniale il mantenimento della grandezza della Francia e il suo posto tra le pris

me nazioni del mondo. -

Il carattere imperiale che ha l'impero coloniale francese dal punto di vista della estensione della sua superficie e della entità della sua popolazione è poi confe nato dalla sua varietà e dal suo valore economi= co e strategico, poiche la Francia per lo sviluppo del suo impero coloniale ha saputo mantenersi ed affermarei sempre più come l'Inghilterra una di quelle che il Reinsch definisce come grandi potenze mondiali per disringuerle da quelle che sono restate grandi potenze esclusivamente europee. Poichè se la Francia coi suoi 40 mim lioni di abitanti e la sua forza economica notevole e di cultura è restata una grande potenza di Europa, essa si è affermata come grande potence africana tanto dal lato del Mediterraneo, dove ha acquistato dopo il taglio dell'istmo di Suez una posizione direttiva coll'Inghilter= ra, quanto sulle coste dell'Oceano Atlantico, dove pos= siede territori che è riuscita a collegare insieno sino alla sponda del lago Tehad coi territori dell'Oceano Indiano e specialmente col dominio del Masagascar, dove la baia di Diego Suarez può avere importanza di priso ordine dominando il passaggio dell'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano, e la navigazione dal Mar Rosso allo Oceano Indiano.

Noll'Asia la Francia ha acquistato una positione direttiva di grande potenza collo sviluppo del suo impel

pero indocinese.

Nell'Australia, essendo giunta troppo tardi per afe fermarsi con entità ed estendione di superficie, ha però potuto stabilire e rafforzare il suo dominio su una serie di isole popolabili da coloni europei e che possono aver re una grande importanza per il dominio delle vie marite time del Pacifico meridionale dopo il taglio lell'Isim di Panala.

Tutto questo sviluppo di dominio in varia regioni da all'impero coloniale della Francia, in propossioni però più piecole, una carattesistiva di impertanza none diale analoga a quella dell'impero coloniale dell'Inghileterra. = Il danno principale che risente i'impero comi loniale francese in confronto a quello inglese dipende dall'avere una proporzione nolto minore di colonie di populamento, avendo invece una proporzione nolto maggine re di colonie di dominio e di piantagioni, vale a dia re di colonie dove l'agricoltore od il capitalista può esercitare opera direttiva sul lavoro indigeni, ma non dove l'operaio, l'agricoltore può portarvi il proprio lavoro colla speranza di acclinatarvisi.

Nell'impero coloniale francese quando si tolga il territorio, già in gran parte popolato da altri elementi etnici, dell'Algeria e della Tunisia, non si hanno che alcuni altipiani elevati del Madagascar ed una parte della Nuova Caledonia che siano popolabili da colos

nt europei. - Del resto si ha una grandissima estencios ne di territorio che appartiene a quella categoria rites nuta come secondaria dal punto di vista della sua imporstanza coloniale dall'impero coloniale inglese, cioè la categoria di quei territori dove la popolazione europea non potrebbe sostituirsi alla popolazione indigena per insufficienza di attitudini all'acclimitazione in quei territori. -

Però di fronte a questo danno che deriva all'impero coloniale francese dalla mancanza del possesso di terri= tori dove si possa sviluppare una riproduzione della ma= dre patria com - stati gli Stati Uniti d'America e come è attualmente il dominio del Canadà e come sta di= ventando la Connonwealth of Australia, sta un grande vantaggio . - La Francia avendo grandi esten∮ioni di territorio popolabile in grado minimo da abitanti euro= pei e dove invece è possibile elevare il carattere inten= lettudie e morale e la potenzialità economica degli indigeni, è più libera di quello che non sia l'Inghilterra nella politica indigena ed è più completamente softratta da quel grave pericolo, da noi già notato l'anno scorso, che incombe all'impero coloniale inglese. - In questo il governo inglese Mon sa se accontentare la popolazione europea che vi è sabilita perchè essa diventerebbe 42

DIRITTO E POLITICA COLONIALE Dispensa LXIII

l'opressore degli indigeni; o se proteggere gl'indigeni in modo da coordinare la loro vita economica ed intellet tuale, nel qual caso si provocherebbe una guerra d'indipendenza di tutti gli elementi europei simile a quella combattuta dai Boeri contro l'Inghilterra.

Da questo pericolo è softratta la Francia che avendo una popolazione francese relativamente minima nelle sue colonie vi può essere libera, ad eccezione che nellyAlgeria, di lasciarsi dirigere da concetti obbiettivi e superiori nella politica indigena, che non dal rimorchio di interessi egoistici dal gruppo europeo stabilitosi in quei territori.

Infatti in tutto il territorio coloniale francese fuori che nell'Algeria e Tunisia abitano circa 700 mila francesi e 20 mila europei di nazionalità non francese. - Ma
se da questi 700 mila francesi si tolgono gli abitanti
della Martimica e della Guadalupa che sono più di 300 mila e gli abitanti di Taiti e di altre isole dove la popolazione è stata naturalizzata ed assimilata alla popolazione francese, si vede che i cittadini francesi menuti
dalla metropoli e trasferitisi nelle colonie sono meno
di 300 mila persone sparse su un territorio che è di poco
inferiore ai 9 milioni di Km² di superficie. e

In Algeria e Tunisia l'elemento europeo è più note vole, ma più importante in via relativa è l'elemento fran cese in Algeria dove e: rappresentato da 300 mila persone

su 700 mila europei e non in Tunisia dove è rappresen= tato da 34.000 persone su circa 128 mila stranieri.

Nell'Algeria e Tunisia si contrappone alla possibilità di oppressione dell'elemento indigeno, imposta
alla metropoli dai gruppi europei, la diversità di questi gruppi europei, la difficoltà di mettersi d'accordo e la necessità che ha il gruppo francese di appoggiarsi sugli elementi indigeni per non restare sopraffatto.
Da ciò ne deriva un minor pericolo di questa imposizione di oppressione di elementi indigeni e la certezza di
reazione che produrrebbero gl'indigeni che sono in Tunisia ed Algeria ben altrimenti progrediti, organizzati
ed organizzabili di quello che non sia degli indigeni n
nelle colonie inglesi del sud-Africa. -

Invece un pericolo dell'Impero coloniale france=
se, che è stato segnalato recentemente anche da molti
scrittori e uomini politici che si occupano di questio=
ni coloniali deriva dai rapporti economici tra le colo=
nie e la madre-patria più che dalle antinomie, derivanti
dall'eterogeneo popolamento delle singole colonie, e più
dei tentativi di oppressione verificatici in qualche
colonia degli elementi indigeni da parte degli elemen=
ti europeis quel pericolo deriva da cause economi=
che.

Gli indigeni delle isole di Thaiti, della stessa Algeria e Tunisia, di altre regioni ed anche gli stessi neri ed uomini di colore della Martinica e della Guamidalupa possono ottenere e conservare il grado di france, si mentre difficilmente possono ottenere quello di cittamini inglesi e pur conseguendolo sarebbero tenuti dai cittadini bianchi in condizioni di inferiorità, come avviene negli Stati Uniti d'America.

Questo perchè il fondo più largo della coscienza latima e delle tradizioni stesse della civiltà francese ripugna da questa assoluta separazione della razza e del colore e si aggiunge a tutti gli altri fattorim che ab= biamo già accennato, per rendere minore il pericolo di una questione indigena nelle colonie francesi che non in quelle dominate dalle popolazioni di tipo teutonico. Invece nelle colonie Francesi, indipendentemente dal loro popolarento, si impone una questione di carattere economico derivante dal fatto che tutte queste colonie si lagnano dell'asservimento nel quale si trovano collegate di fronte alla metropoli specialmente per quel che si riferisce alla spese di carattere metropolitano, che esse devono dopo la legge del 30 maggio 1902, interamen= te sopportare, e della perduta libertà della loro tarif= fa doganale.

Il Govergo francese si lascia impressionare da quelle obbiezzioni che gli avversari delle colonie mo= vevano all'espansione cotoniale della Francia, che cioè le colonie costituiwano una passività pel bilancio fran=

cese. - Invece di opporre a questa obbiezione la enu+ merazione dei vantaggi indiretti che derivano alla Francia e specialmente alle industrie francesi ed all'impie= go del capitale francese nelle espansioni coloniali, volle presentare un conto contabile e finanziario dal quale risultasse che le colonie non erano passive nel bilancio francese. E per arrivare a questo risultato il governo francese impose alle colonie l'obbligo di sostenere tutte le spese anche quelle che, avendo carat= tere militare o carattere connesso con un sistema di comunicazione interessante la metropoli, dovevano ra= gionevolmente essere sostenute da questa e togliendo la tariafa doganale libera alle colonie per aumentare di non più che di 3 milioni all'anno il reddito del tesoro francese (che tale è stato il miglioramento risultato nei redditi doganali secondo l'ultima statistica dopo la riforma di questa tariffa doganale). Ora la Francia ha un commercio estero che è di circa 11 miliardi e mezzo di franchi all'anno con una lieve superiorità all'espor. tazione in confronto dell'importazione. -

'In tutto il commercio esterno che costituisce la totalità del commercio francese, il commercio colonia= le della Francia partecipa per 1 miliardo e 300 milioni con circa 600 milioni all'importazione delle colonie in Francia e circa 700 milioni all'esportazione, dalla Francia nelle colonie.

Sicchè il bilancio mercantile tra la Francia e le colonie è favorevole alla prima di un centinaio di milioni all'anno. -

questo vantaggio dell'esportazione francese nel= ne colonie in confronto dell'importazione è stato ottes nutoin gran parte artificialmente col mezzo di un assar. vimento doganale per effetto del quale le merci francesi entrano in franchigia nelle conie, come se il terri= torio coloniale e il metropolitano fossero un territo= rio solo, mentre invece le merci coloniali pagano una tassa forte all'ingresso del territorio francese. E' verc che questa tassa è limitata in confronto di quelli che colpiscono l'importazione delle merci di altri stati, in modo da dare un trattamento di favore alle colonie, ed escludere riguardo a questo trattamento, nei rapporti con altri paesi, la clausola della nazione più favorita. Ma questa differenza non sempre costituisce un'efficace protezione. = La Francia per esempio, avrebbe interesse a sviluppare la cultura del caffè in tutte le colonie che di questa cultura sono suscettibili e farla rinascere nella Martinica e nella Gujana, do= ço s che in queste isole la cultura della canna da zuc= chero ha ricevuto un colpo - rtale dalla concorrenza à della barbabietola. E infatti credette di aver protetto i' de doloniale mediante la riduzione della metà della tariffa deganale. Ma ne derivò che siccome nelle

Antille Francesi e nella Nuova Caledonia la mano d'operrà è moltole cara, per l'alto costo di produzione queste colonie non possono sostenere la concorrenza del caffè brasiliano, che, sebbene colpito da una tariffa doppia, pure pel mimor costo della mano d'opera e pel grandissimo premio sull'oro che esiste nel Brasile riesce a eliminame re il caffè coloniale dal merçato metropolitano. E lo stesso può dirsi di altre all'importazione in Francia dalle Colonie.

Investe nelle colonie i prodotti francesi sono introdotti in franchigia, e i prodotti di altri paesi sono
colpiti da una fortissima tariffa goganale. Ora avviene
che siccome questa tariffa colpisce anche prodotti che
la Francia non dà, la produzione delle colonie resta in=
ceppata. Per es.: in Giava e in qualche altro paese do=
ve la coltivazione del riso è molto progredita si fab=
bricano macchine per la cultura e la lavorazione meccam
nica del riso che non si fabbricano in Francia. Ora do+
ve, come nella Muova Caledonia, di vuol coltivare il ri=
so, non si possono introdurre queste macchine se non
pagando alla Francia, come protezione di industrie simi=
lari francesi che non esistono una tassa che raddoppi
il valore della merce.

Per questi motivi che molte volte si risolvono in una vera oppressione, come nel caso delle di i isolette St. Pierre e Miquelon che devono pagare una tassa per l'importazione del merluzzo che è il solo alimento dei loro abitanti, mentre i loro prodotti pescerecci de= vono pagare una tassa d'importazione in Francia, si è prodotto un malumore grandissimo, che si è mostrato nel= le due isole citate coll'inalberare la bandiera degli Stati Uniti domandando l'ammessione ad essi. Ora di fron= te a questi malumori, che derivano da un'oppressione co= nomica che è la risurrezione trasformata dell'antico pat= to coloniale, e che ha prodotto come conseguenza un im= poverimento delle colonie che perciò non possono essere hemmeno buoni clienti delle industrie francesi, s'impone una riforma del sistema doganale.

E s'impone anche una riforma dei governi locali delle varie colonie. Queste cominciano a tener assai poco a quella forma antica di autonomia coloniale di tipo francese che consiste nel mandare rappresentanti alla metropoli e molto più all'autonomia ditipo ingle= se consistente in un corpo elettivo che abbia vere atti= tudini legislative per quel che si riferisce all'ammini= strazione coloniale. E' naturale che il ridurre le fun= zioni dei consiglieri, per quanto elettivi, a funzioni de= legate nelle colonie ove abbondano gli Europei, e il non concederli nemmeno dove non esista un gruppo coloniale europeo, produca nelle popolazioni che sono progredite e hanno una storia e una civiltà lunga e onorata, per quanto diversa dalla nostra, per quanto diversa dalla nostra, per quanto diversa dalla

sa, non per effetto di oppressione sociale o di determi=
nate oppressioni economiche, ma per effetto di aspira=
zioni politiche non appagate. E quindi scrittori e uomi=
ni politici invocano una politica coloniale varia secon=
do i vari popoli: una politica di assoluta tutela e un
governo di elementi francesi a favore di elementi indi=
geni nell'Africa occidentale e centrale, e una vera coo=
perazione con garanzie politiche e attitudini legisla=
tive nell'Algeria, Indocina, Madagascar e in tutte quel=
le colonie, dove l'elemento indigeno ha una civiltà di=
versa, ma una civiltà tale da dare il diritto di non es=
sere assimilate alle popolazioni barbare e selvagge del
centro dell'Africa.

Ecco in qual senso esistono alcuni pericoli e
maturano alcuni problemi laboriosi anche per l'ammini=
strazione coloniale francese, quantunque non così urgen=
ti e impellenti come i problemi analoghi che s'impongo=
no all'Inghilterra. Sono nell'un caso e nell'altro il
risultato di quella legge storica, affermatesi anche
presso le singole società nei riguardi delle varie classi
sociali, per effetto di cui non si può dare a una clas=
se sociale o a una popolazione uno sviluppo intellettua=
le, morale ed economico, senza permettere all'unci o al=

l'altra di dedurre a proprio vantaggio tutte le conseguena ze che da questa nuova attitudine devono derivare.

La influenza coloniale francese, \_ ed è questa for\_ se la grandezza della Francia in confronto con altri paesi - la influenza e la potenza coloniale francese non si arresta a queste colonie di diretto dominio o di protettorato, e non si estende come da parte nostra, a numerose colonie senza bandiera. L'emigrazione annua francese è di 15 mila uomini, cifra non trascurabile, tan= to più quando si pensi che la tedesca, che ha fatto tanto parlare di se quando era di 300.000, è ora discesa a 19 mila, che rappresenta una cifra relativamente inferio= re a quella francese, avendo la Germania una popolazio= ne tanto superiore alla Francia. Ma l'importanza della emigrazione francese sta nell'avere essa dove si reca un carattere direttivo e di insegnamento, essendo qua= si tutta un'emigrazione borghese e non, ad eccezione degli agricoltori che vanno in Algeria e in Tunisia, una emigrazione operaia. L'emigrazione francese special= mente nel Madagascar, nell'Africa oscidentale e nella Indocina, ha un'importanza che deriva dal fatto che bi= sogna pesarla piuttosto che contarla, perchè appartenen= do alle classi dirigenti piuttosto che alle lavoratrici, porta già in se il valore, e non ha solo i germi da cui questo valore potrà svilupparsi.

Ma l'influenza politica della Francia si fa senti»

re altresì per l'importanza del capitale, nei territori dove essa domina. Essa è riuscita a dare un nuovo as= setto alla vita economica di domini ancora recenti, per effetto dell'abbondante impiego del capitale e dell'o= culatezza dei suoi capitalisti.

Questo fa si che la Francia possa esercitare una importanza semicoloniale anche in territori che non le appartengono e che non aspira a governare; ha per es.: rafforzato la sua influenza in Egitto talmente che ane che dopo il dominio anglo-egiziano, non ha potuto ese sere distrutta per effetto dell'impiego del suo capitale nel rinascimento agricolo dell'Egitto e nel taglio dell'istmo di Suez.

Sedando l'opposizione della Germania che si è fatta sentire/nel Marocco, alla conferenza di Algesiras promettene do un concorso di capitale francese e inglese non potrebe be farsi. E ancora, nel momento in cui l'influenza tedesca pareva preponderante a Costantinopoli, ha potuto far venire a più miti consigli il governo turco mettene do un veto all'emissione del prestito turco in Francia finche alcuni interessi francesi non fossero stati tue telati in Turchia. Così anche per questa irradiazione aurea in tutti i paesi che sotto il suo dominio non soeno, la Francia, che è riuscita con argomenti più economici che politici ad effettuare la sua riconciliazione

coll'Italia, ha potuto anche riafferrare la sua posi= zione mondiale presentandosi come capitalista che non soltanto nella sicurezza del capitale e nel pagamento degli interessi pone la condizione a cui si può avere un prestito dal suo grandissimo capitale.

Un altro elemento che rafforza la posizione co= loniale della Francia nel mondo è quello che deriva dalla protezione di certi istituti religiosi in Oriente e dal= la diffusione di certi istituti di cultura che le danno modo di diffondere la sua potenza ideale e intellettua= le nel mondo, e poter essere più ascoltata che altre na= zioni che militarmente valgono più di lei. Nel 1535 e= ra stipulata la prima capitolazione tra Solimano il Magnifico e Francesco 1º che dava alla Francia il dirit= to di protezione dei sudditi Francesi che si recavano in Turchia. Nel 1740 la Francia ottenne la rinnovazio= ne di quel trattato di capitolazione, per effetto del= la quale il diritto di protezione, che originariamente spettava alla Francia solo pei sudditi francesi, veniva esteso nei riguardi dei sudditi di tutte le potenze così dette della Turchia, cioè di tutti i rettolici. Questa protezione sui cattolici, riconosciuta dalla Santa Sede e subita fino agli ultimi tempi dagli altri stati europei, diede alla Francia una grande influenza in tutto il Levante. - Pellegrini, missionari, viaggiatori, tutti i sudditi cristiani erano protetti da quel=

lo che nella capitolazione era chianato l'imperatore dei Francesi.

Questa condizione di cose è durata anche dopo la separazione tra Chiesa e Stato, perchè dopo la separazione ne la Francia à applicato la massima di Gambetta, secondo cui l'anticlericalismo non era un articolo d'essportazione. Lasciando proteggere i cattolici italiame ni dall'Italia e i tedeschi dalla Germania, ecc. quando queste potenze volevano, non ha mai mancato di contimuare la propria protezione, che dando una funzione insternazionale alla Francia, rafforzava la sua posizione di fronte alla Turchia.

Per altra guisa una condizione analoga era venuta ad acquistare fra il 1842 e il 1900 anche l'Estreno emiente, di cui qualcosa le è rimasto, appoggiata su questa base della protezione religiosa. La Francia ha sviluppato nell'Oriente ed Estremo Oriente anche istituti di cultura. Sotto la sua protezione è sorta la facoltà medica di Beital in cui prendono la laurea molatissimi che non potrebbero venire in Europa. Per effeta to dell'influenza francese esiste una facoltà di dirita to e una scuola di archeologia orientale al Cairo, che fioriscono ormai da 18 anni. La scuola di diritto anzi ha acquistato tanto vigore, che cominciata nel 1893 con 14 scolari, ne aveva due anni fa 375. In questa scuola si compiono tutti gli studi di diritto in gran parte

da giovani Egiziani col mezzo della coltura francese e colla possibilità di prendere il grado dottorale in Francia. Parlando solo dell'Egitto vi esistono numero= si istituti d'istruzione secondaria e primaria, che tutti insieme hanno 20.000 scolari, e costituiscono un elemento d'influenza intellettuale francese sparsa per tutto l'Egitto. Quando avvenne la separazione tra la chiesa e la Stato, la Francia, continuò a favorire l'istitut, di se di superiori fondato dai gesuiti a Beirut e altri istituti mantenuti da quelli e da altri ordini religiosi per gli studi secondarii, e accanto a quelli istituì scuole laiche, elementari, secondarie, professionali, scuole di commercio, e quindi, invece di far servire l'antinomia metropolitana d neutralizzare con un duello fra clericali e anticlericali l'opera degli uni e degli altri istituti, fece sorgere tra essi una emulazione a tutto profitto dell'elevamento intellet= tuale degli indigeni e dell'elevamento della influenza francese. Così mentre l'Inghilterra conquistava poli= ticamente ed economicamente l'Egitto, la Francia vi affernava sempre più la propria influenza morale e intellettuale.

A una simile opera la Francia attendeva presso i Maroniti del Libano, presso vari popoli della Turchia e dell'Asia Minore, aggiungendo all'imperialismo poli= tico del quale abbiamo dato un saggio in queste lezio= ni e all'imperialismo economico, che rafforza e prepara il primo, l'imperialismo intellettuale, che è non certo il meno efficace e certo il più nobile di questi tre imperialismi.



Tall B

## CORREZIONI

|        |     | 1000 |              |        |                                  |
|--------|-----|------|--------------|--------|----------------------------------|
| A pag, | 3   | rige | 24 1         | leggi: | lo sviluppo che il diritto e la  |
|        |     |      |              |        | politica                         |
| 23     | 4   | "    | 5            | 27     | parlando dell'imperialismo       |
| "      | 4   | 37   | 22           | "      | a tutto beneficio di chi abban=  |
|        |     |      |              |        | donava il paese e non di chi     |
|        |     |      |              |        | vi restava,                      |
| 33     | 4   | 2 2  | <b>4</b> -25 | 97     | per costituire altri alveari     |
| "      | 5   | -37  | 26           | ,,     | nelle forme assunte              |
| "      | 6   | "    | 18           | 22     | moderno                          |
|        | 8   | "    | 18           | 21     | è, come tale,                    |
| 22     | 10  | 99   | 26           | "      | è più o meno progredita, ma      |
| 11     | 1.1 | "    | 1            | 99     | piuttosto secondo che            |
| 92     | 11  | "    | 4            | 22     | Indie inglesi                    |
| 92     | 11  | " 7  | e 8          | 27     | tra il secolo 16° e il 19°       |
| 77     | 12  | 27   | 23           | "      | antinomia                        |
| "      | 12  | "    | 26           | "      | L'autonomia di tutte le colonie, |
| 27     |     |      |              |        | autonomia che potrebbe           |
| "      | 13  | 59   | 14           | "      | dal punto di vista del diritto   |
|        |     |      |              |        | internazionale                   |
| **     | 15  | **   | 15           | "      | Nell'intrattenerci               |
| ,      | 19  | 99   | 2            | "      | e a vere imprese colomiali       |
| >2     | 21  | 27   | 4            | "      | Elmina                           |
| ,      | 22  | 37   | 7            | 27     | più commerciali che coloniali    |
| 3)     | 22  | "    | 8            | "      | quanto del secolo                |
| **     | 23  | 27   | 4            | 99     | 1493                             |
|        |     |      |              |        |                                  |

```
A pag. 24 riga 11 leggi: prima metà....
      24
              15
                  " 1535 ....
      26
              13 "
                        indigeni ....
       26
              19 " Algeria
       28
              13 e segg. leggi: Coligny
                 " Durand la Villegagnon
   95
      28
   22
       32
           " 1 leggi: Nantes
              16 e segg. leggi: Sully
       34
       35
           " 9 leggi: Colbert
                     periodi ....
       36
              18
                  22
              11
                        Durante le grandi lotte ....
       36
              13
                        interdipendenza
       36
                        31 manifesta sia nel senso
              22
       36
              9
                        megalomania ....
       37
   22
       38
            7 19
                        politics coloniale cosciente
                         fondata
                         Germania; lungo i confini dei
       40
               23
                          Paesi Bassi austriaci occupan=
                          do . . . . .
                         nella politica commerciale, Col=
       41
                         bert, in quella militare ....
       41
               13
                         rivaleggiare
               15
                         Ruyter
       41
                         Dominio francese nel continente
       41
               22
                          americano ....
```

```
A pag. 41 riga 24 læggi: riconobbe
```

" 42 " 12 " XVIII

" 42 " 22 " pareva che la Francia ....

" 42 " 25 " dell'equilibrio

" 44 " 8 e segg. leggi: Ryswyk

" 45 " 8 leggi: 1712

" 45 " 15 " il Canadà

" 45 " 10 " sacrificando

" 45 " 19 " Hudson

" 45 " 21 " invertirsi

" 45 " 16 " Inghilterra e Francia ....

" 46 " 23 a 26 " che si era prefissa coll'inten=

to di sviluppare le sue indu=
strie e la potenza delle sue
colonie; tanto nella politica
coloniale ogni elemento si
tiene con altri elementi della
vita di uno stato, ed è impos=
sibile che uno stato possa
sviluppare....

" 49 " 4 " trasportarono

" 49 " 11 " che va dal

" 49 " 20 " indeboliva

" 50 " 11 " rivaleggiare

" 51 " 6 " fine del regno di Luigi XV

" 51 " 11 " Flaury

| A | pag. | 51 | riga | 26 | leggi: | Inghilterra (con questa     |
|---|------|----|------|----|--------|-----------------------------|
|   | "    | 52 | "    | 4  | "      | isola)                      |
|   | "    | 52 | "    | 6  | "      | sui possedimenti            |
|   | ,    | 52 | "    | 14 | "      | condannata                  |
|   | 27   | 52 | 57   | 26 | **     | Ohic                        |
|   | >2   | 53 | 35   | 6  | "      | 1846                        |
|   | 25   | 54 | 39   | 5  | 2)     | cedere                      |
|   | 29   | 54 | **   | 7  | 99     | derivanti                   |
|   | 99   | 54 | 22   | 9  | >>     | Gorea                       |
|   | "    | 55 | **   | 21 | "      | Chandernagor                |
|   | "    | 55 | "    | 25 | >>     | Pondichéry                  |
|   | "    | 56 | "    | 13 | e segg | . leggi: Dupleix            |
|   | >>   | 58 | 37   | 9  |        | governatore Godeheu         |
|   | >>   | 58 | "    | 23 | 39     | Lally                       |
|   | 25   | 59 | 29   | 3  | "      | Caste                       |
|   | **   | 59 | "    | 23 | **     | incomincia                  |
|   | •    | 60 | 25   | 3  | **     | incompleti e poco fortunati |
|   | 27   | 60 | , 99 | 4  | »      | imprendeva                  |
|   | "    | GO | 27   | 7  | **     | un altro territorio         |
|   | 55 . | 60 | 37   | 12 | "      | Bailli                      |
|   | 27   | 60 | "    | 17 | "      | Quest'ultima                |
|   | "    | 61 | "    | 8  | "      | 1778                        |
|   | "    | 61 | "    | 10 | , ,,   | resa di Cornwallis          |
|   | . 17 | 63 | 27   | 19 | 2)     | Ansa                        |
|   | 27   | 64 | 37   | 14 | 37     | (ultima metà                |
|   | **   | 62 | "    | 22 | 27     | Lafayette                   |

| A | pag | . 68 | riga | 21 | leggi | : conseguenze logiche            |
|---|-----|------|------|----|-------|----------------------------------|
|   | 27  | 69   | 97   | 5  | 32.   | cioè che l'autonomia             |
|   | 97  | 70   | 37   | 18 | "     | Ouverture                        |
|   | 27  | 71   | 22   | 19 | "     | Leclerc                          |
|   | 27  | 72   | 27   | 4  | 27    | ora a Repubblica di Haiti;       |
|   | 99  |      |      |    |       | ora in un solo stato,            |
|   | 27  | 74   | 27   | 19 | "     | frustrando l'opera               |
|   | 99  | 75   | 27   | 2  | "     | A)QQiens                         |
|   | 33  | 75   | "    | 21 | . "   | intercorso                       |
|   | 33  | 76   | 22   | 23 | , 22  | pure a Tippo Saib sultano di     |
|   |     |      |      |    |       | Mysore                           |
|   | 97  | 77   | 99   | 4  | 27    | resisteva                        |
|   | 27  | 78   | 97   | 8  | 27    | altro grande impero              |
|   | 93  | 79   | 53   | 7  | "     | insularità                       |
|   | 22  | 79   | 27   | 14 | 27    | 7 a 14 del trattato di Parigi    |
|   |     |      |      |    |       | del 30 Maggio 1814               |
|   | >>  | 79   | 27   | 19 | 22    | Artois                           |
|   | 9   | 79   | 23   | 23 | "     | Malta occupata prima da Napoleo= |
|   |     |      |      |    |       | ne, presa poi dall'Inghilter=    |
|   |     |      |      |    |       | ra nel 1301                      |
|   | "   | 79   | 97   | 25 | 8     | 12 Gennaio 1792                  |
|   | 99  | 80   | 99   | 2  | 37    | Svezia e Norvegia                |
|   | "   | 80   | 27   | 16 | 39    | entro tre, in parte entro sei    |
|   |     |      |      |    |       | mesi.                            |
|   | "   | 81   | **   | 10 | 33    | Dyapock                          |
|   | "   | 82   | 37   | 19 | 15    | centcini                         |
|   | u   | 83   | 49   | 10 | 4     | Malouet                          |

|   |     |      |     |      | -     | 517 at                            |
|---|-----|------|-----|------|-------|-----------------------------------|
| A | pag | . 82 | rig | a 26 | leggi | : Richelieu, cercasse per la ter- |
|   |     |      |     |      |       | za volta                          |
|   | **  | 83   | 22  | 17   | n     | Di fronte agli arbitrii           |
|   | 27  | 86   | 27  | 3    | **    | di questa nuova tariffa           |
|   | 99  | 86   | 57  | 15   | 27    | si prese le mosse per             |
|   | "   | 87   | 22  | 19   | . 27  | condizioni della vita economica   |
|   | "   |      |     |      |       | della metropoli, in parte al      |
|   |     |      |     |      |       | le condizioni della sua vita      |
|   |     |      |     |      |       | politica.                         |
|   | "   | 88   | "   | 13   | "     | facilità di una campagna          |
|   | 27  | 88   | 37  | 21   | "     | sul Reno.                         |
|   | 27  | 90   | "   | 10   | 99    | l'impresa sarebbe stata abban=    |
|   |     |      |     |      |       | donata.                           |
|   | 27  | 94   | "   | 3    | "     | egli si univa all'Inghilterra     |
|   | "   | 94   | 37  | 18   | ,,    | a poca distanza di tempo          |
|   | 27  | 95   | >7  | 21   | "     | Sahara                            |
|   | "   | 96   | 27  | 5    | 27    | marina militare; invece sotto il  |
|   |     |      |     |      |       | secondo impero una marina         |
|   |     |      |     |      |       | militare che era veramente        |
|   |     |      |     |      |       | sviluppata                        |
|   | "   | 96   | **  | 15   | n     | trattative di pace, e quando sep- |
|   |     |      |     |      |       | pe                                |
|   | "   | 96   | 22  | 18   | "     | smentendo                         |
|   | X   | 97   | 97  | 24   | 37    | e poi per quanto                  |
|   | "   | 100  | 22  | 7    | "     | umiliazione                       |
|   | "   | 102  | 92  | 21   | "     | avvenire storico della nazione    |
|   |     |      |     |      |       |                                   |

## A pag. 103 riga 22 leggi: Kasr-Said

| 27 | 104 " | 5 ". | Senegal e iniziando quella con= |
|----|-------|------|---------------------------------|
|    |       |      | temporanea penetrazione dal     |
|    |       |      | Senegal verso il nord-est       |
|    |       |      | e dall'Algeria verso il sud-    |
|    |       |      | -ovest che fece al di là di     |
|    |       |      | Timbuctù                        |

|    |     |    |    |    | Timbuctù                        |
|----|-----|----|----|----|---------------------------------|
| 23 | 104 | 99 | 16 | 22 | dominio diretto.                |
| 33 | 108 | 22 | 24 | "  | questa barriera francese        |
| 92 | 109 | 27 | 10 | 23 | che sono proprii soltanto della |
| 22 | 110 | 22 | 2  | "  | che avrebbe potuto apporre      |
| 37 | 110 | "  | 16 | 72 | due dichiarazioni               |
| 27 | 110 | 12 | 26 | 27 | all'influenza politica, ma mol= |
|    |     |    |    |    | to efficace per combattere      |
|    |     |    |    |    | l'influenza amministrativa.     |
| "  | 111 | 33 | 25 | 27 | e la Francia una dipendenza     |
| 59 | 111 | >7 | 26 | 22 | nei tentativi dmai fortunati    |
| 97 | 112 | 38 | 1  | 99 | sorte toccata nel 1895          |
| 27 | 112 | 37 | 15 | 22 | (trattato di Utrecht)           |
| 27 | 114 | 99 | 19 | 99 | furono fino al 1874 dipendenti  |
| 27 | 116 | 27 | 20 | "  | è sancita normalmente           |
| 22 | 117 | 27 | 7  | 22 | estrinsecetosi                  |

" 118 " 14 " accentrino

" 121 " 25 " certo arbitrio

" 125 " 14 " la dottrina ed il sistema

" 130 " 7 " anche per la ingerenza

| A pag. | 133 | riga | 17 | leggi: | possedimenti oltremarini        |
|--------|-----|------|----|--------|---------------------------------|
| **     | 137 | 99   | 9  | 39     | non però permanentemente        |
| 99     | 137 | 25   | 17 | ,      | commercio dell'oppio            |
| ,,     | 138 | 99   | 18 | 25     | delle colonie in Consiglio di   |
|        |     |      |    |        | Stato, Viene approvato dal      |
|        |     |      |    |        | Ministero delle Colonie e       |
|        |     |      |    |        | per i territori                 |
| "      | 139 | 31   | 8  | 37     | e coesistendo                   |
| "      | 139 | 27   | 24 | "      | spese facoltative               |
| "      | 139 | "    | 26 | ,      | nel Consiglio privato           |
| ».     | 140 | "    | 10 | "      | cosa non degna                  |
| "      | 141 | "    | 7  | "      | dopo tre o quattro anni         |
| "      | 143 | **   | 9  | "      | dei paesi nuovi che lo Stato    |
| n      | 144 | 31   | 4  | **     | territori governati e per la    |
|        |     |      |    |        | indole                          |
| 57     | 145 | 22   | 11 | "      | svilupparme                     |
| 29     | 149 | 35   | 18 | "      | proprietà collettiva del grup=  |
|        |     |      |    |        | po                              |
| 99     | 151 | 22   | 23 | "      | fede commessaria in omaggio     |
|        |     |      |    |        | al congetto                     |
| "      | 154 | 35   | 14 | 29     | altri popoli d'Europa.          |
| "      | 155 | >>   | 4  | 25     | contribuisce allo sviluppo      |
| "      | 156 | 27   | 17 | 39     | si soho trasferiti              |
| "      | 156 | 32   | 25 | 59     | proporzione per i francesi sta= |
|        |     |      |    |        | biliti nelle Colonie, come      |
|        |     |      |    |        | in grande proporzione nelle     |

#### nostre colonie ....

| Le | pagine | 160 | e | 161 | devono | portare | 1 | numeri | 159 | е | 160 |
|----|--------|-----|---|-----|--------|---------|---|--------|-----|---|-----|
|----|--------|-----|---|-----|--------|---------|---|--------|-----|---|-----|

A pag. 159 riga 5 leggi: applicato ai recidivi

" 162 " 3 " dovevano essere asserviti

" 162 , 12 " Antille produttive

" 162 " 23 " periodo bellicoso dell'impero

" 165 " 18 " da gran parte delle colonie

" 164 " 13 " sono dolo quelle colonie

" 164 ? 17 " instaurazione provvisoria

" 167 " 23 " ha provveduto

" 169 " 8 " fu fina delle cause

? 169 " 15 " e instaurava

" 170 " 5 " e levate in parte

" 170 " 13 " organitzate.

" 170 " 15 " eventuali spedizioni che pos=

sono essere necessarie,

" 170 " 17 " sono organizzate

" 170 " 23 " organizzazione.

" 170 " 24 " Tunisia,

" 171 " 14 " dimostrano che sarebbe....

" 174 " 15 " teatro della guerra

" 175 " 24 " scontenterable

" 178 " 3 " non si opponga,

Le pagine dal 178 al 185 vanno numerate del 177 al 184

A pag. 181 riga 15 leggi: Journal des Débats

" 182 " Z " sub judice

| A pa | g. 182 | riga                             | 9 legg                                                      | i: il sistema che preferisce ap=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,   | 251    |                                  |                                                             | poggiare tutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 201    |                                  | and<br>resti                                                | itorio militare dell'Algeria. Non mancarpo<br>he qui paro coloro che rappresentano gli inte<br>dei gruppi europei costituitis i nelle colonie.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27   | 264    | 29                               | 16 "                                                        | dai mali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "    | 297    | 99                               | 2 "                                                         | il colonello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n    | 327    | "                                | 3 "                                                         | tratto di costa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "    | 369    | " 1                              | 19 "                                                        | il Madagascar ha qualche punto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2)   | 369    | " 2                              | eo "                                                        | differenza di abitabilita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "    | 375    | " 2                              | 4 "                                                         | la spesa si ridusse a 200 frs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93   | 375    | b                                | 99                                                          | nel 1897 era appena di 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                  |                                                             | milioni di franchi, 10 ami dopo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **   | 423    | " 1                              |                                                             | alimenta le finanze kenerali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | 429    | "                                | ne c<br>in a<br>van                                         | che aveva tanto contribuito all'espansis<br>dell'influenza francese in Cina, era torriato<br>sutatto di convenzioni colla Francia, si tro<br>a in contatto territoriale col unovo impero                                                                                                                                                                                                         |
| u.   | 476    |                                  | francesi<br>atori del                                       | i sostenevano che il territorio fra il Vincent<br>l'Oyapock preveduto dai primi delini<br>le due colonie fra il territorio portoghese e<br>a appartenesse geograficamente alla                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | 477    | Station unever Ogni di Mo di que | amoriean<br>impero co<br>aspirage<br>uroe - be<br>estistati | rita i resti del dominio eoloniale francese enire penhè mente da un lato roppresse di un impero perduto, dall'aetro si tro- dallo viluppo etnicamente europeo degli  i, di espere il punto di paricusa di un  loniale francue in America. ione di tal facto è impedita dalla dottima  le dottina infetti risulta dalla formazione  ina pendenti americani anche se gli ttati  espero proclamata. |

## INDICE

## L'IMPERO COLONIALE FRANCESE

| 1. | Il Fenomeno coloniale della Società contemp | orane | a   |
|----|---------------------------------------------|-------|-----|
|    | e intenti del suo studio                    | pag.  | 3   |
| 2. | L'attività coloniale francese dagli inizi   |       |     |
|    | alla fine del regno di Enrico IV            | 27    | 18  |
| 3. | La politica coloniale francese dal 1610     |       |     |
|    | al 1715                                     | ,,    | 35  |
| 4. | La politica coloniale francese dal 1715 al  |       |     |
|    | 1789                                        | "     | 50  |
| 5. | Nuovi ordinamenti delle Colonie durante la  |       |     |
|    | epoca rivoluzionaria - Gara con la Gran     |       |     |
|    | Bretagna e rovina del dominio coloniale     |       |     |
|    | francese durante l'impero                   | 22    | 67  |
| 6. | La politica coloniale francese dalla caduta |       |     |
|    | di Napoleone I alla guerra franco-germa=    |       |     |
|    | nica.                                       | "     | 82  |
| 7. | Politica coloniale francese sotto la terza  |       |     |
|    | repubblica                                  | "     | 97  |
| 8. | Il governo delle colonie e gli elementi di  |       |     |
|    | autonomia                                   | 97    | 113 |
| 9. | I protettorati Il regime finanziario dei    |       |     |
|    | possedimenti francesi                       | 27    | 128 |
| 10 | Il regime fondiario ed il popolamento       | 27/   | 144 |
| 11 | Il regime doganale prima e dopo il 1892. La |       |     |
|    | difesa e la questione delle truppe indi=    |       |     |

|     | gene                                          | pag. | 161  |
|-----|-----------------------------------------------|------|------|
| 12. | L'ordinamento economico: Credito, lavori      |      |      |
|     | pubblici, vie e mezzi di comunicazione -      |      |      |
|     | Culti -                                       | 99   | 181  |
| 13, | L'istruzione pubblica - Ordinamento attuale   |      |      |
|     | e indirizzo prevalente                        | 33   | 197  |
| 14. | Diritto vigente nelle colonie Magistratu=     |      |      |
|     | ra coloniale                                  | 27   | 218  |
| 15. | L'Algeria - Conquista ed organizzazione del   |      |      |
|     | dominio                                       | 55   | 235  |
| 16  | Governo e sviluppo economico dell'Algeria     | 11   | 201  |
| 17  | La Tunisia sotto il regime del protettorato   |      |      |
|     | francese                                      | 23   | 265  |
| 18  | La penetrazione francese e la Tripolitania    | 55   | 26.  |
| 19  | Il Marocco e la politica africana della Fran= |      |      |
|     | cia                                           | 39   | 305  |
| 20  | L'Africa occidentale francese                 | 27   | 325  |
| ST  | La quistione liberiana - L'Africa equatoria=  |      |      |
|     | le francese                                   | 92   | 34-  |
| 22. | I possedimenti dell'Oceano Indiano - Madaga=  |      |      |
|     | scar                                          | 23   | 3.02 |
| 23  | Possedimenti nella Somalia ed interessi nella |      |      |
|     | Etiopia                                       | 97   | 378  |
| 24  | I possedimenti francesi dell'India            | 22   | 39E  |
| 25  | L'Indocina francese                           | 99   | 411  |
| 26  | Sfere d'influenza nell'Estremo Oriente - Siam |      |      |

|    | e Cina                                      | pag. | 427 |
|----|---------------------------------------------|------|-----|
| 27 | Nuova Caledonia e Stabilimenti d'Oceania    | 22   | 443 |
| 28 | Nuove Ebridi e Gujana                       | "    | 460 |
| 29 | Possedimenti e diritti nell'America Setten- |      |     |
|    | trionale                                    | 22   | 477 |
| 30 | I caratteri dell'Impero Coloniale e le ma_  |      |     |
|    | nifestazioni varie dell'Imperialismo        |      |     |
|    | Francese.                                   | 27   | 493 |
|    | Correzioni                                  | 25   | 512 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

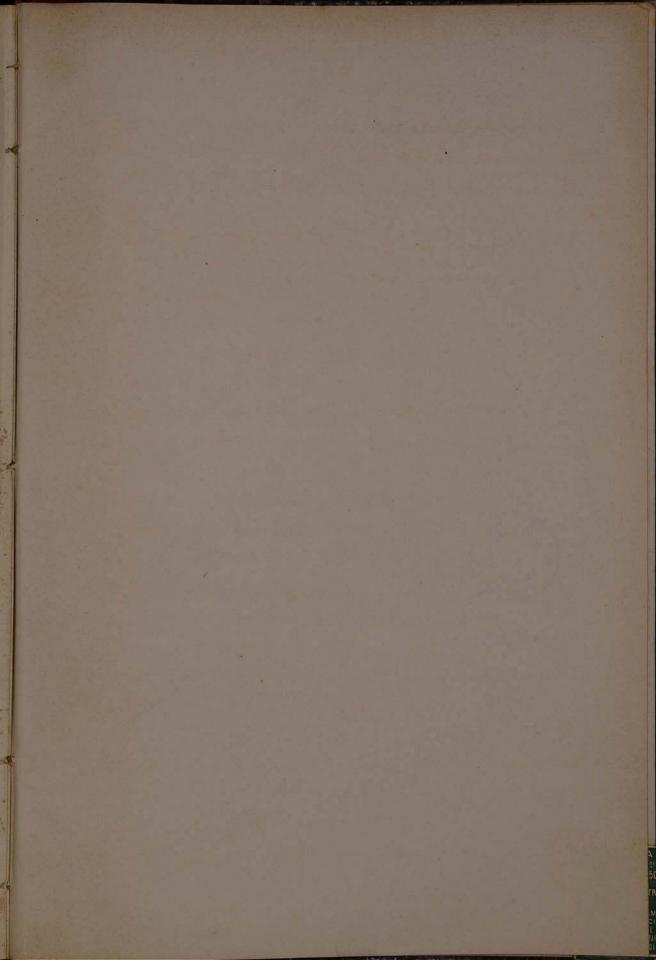





